

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

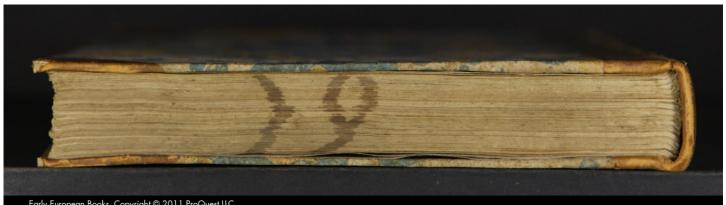







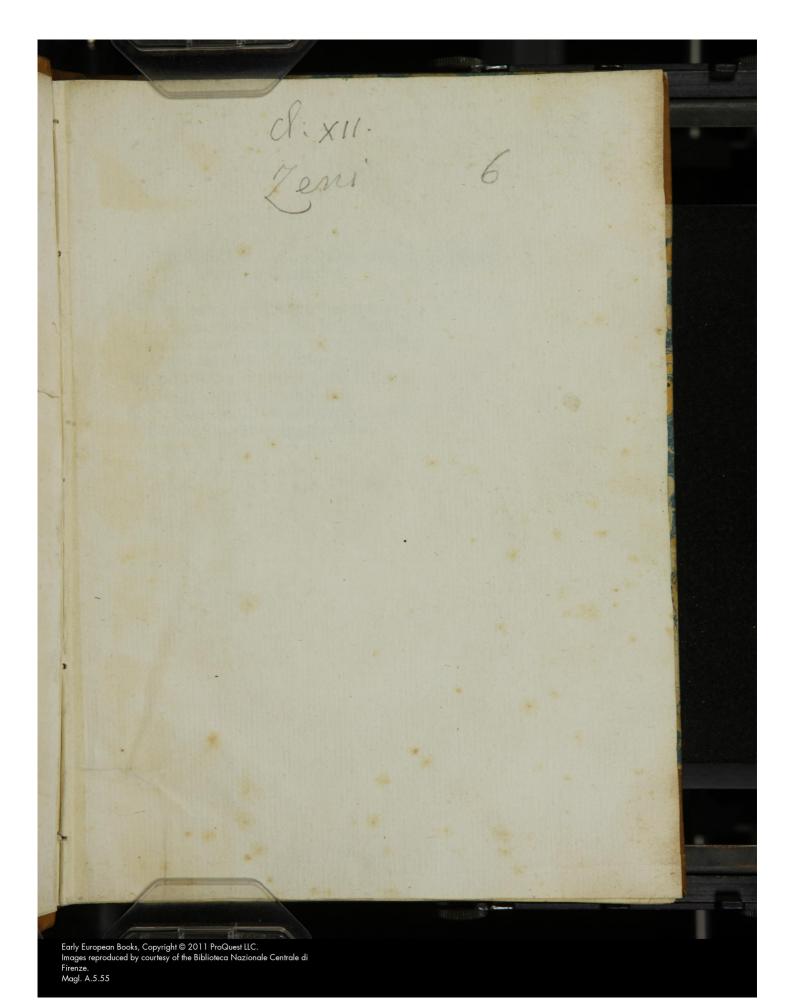





Si cupis bumanae naturae discere causas.
Si cupis in paruo plurima nosce libro.
Idunc eme. quem latio scripsit sermone libellum
Zeno meus nimiae fertilitatis opus.
Que fera barbaries tenedris inuoluerat atris
Omnia sunt nitido lucidiora die.
CEdeigitur venetis doctissime zeno libellum
Derpetui fructum nominis inde feres.



## IL lustri viro Victori pisano: Antoins zeno policola. To. B. S. TAD benatura bumana opus nupera me copolitus Illustrissimogssenatui: 7 populo veneto vicatus: vt im pisoub' tradereex amicio gda bortaretur. Illis egde q opus ips ex sentetia nodum satis mibi videoz maturaffe plurimű fum reluctatus. Scilz i tátozű viroz fple doze. Afferri gcos minime obere: qo ex itimis no sit philosophiae penatibus beprompti: z vereri cões me bominu opiniones: non ignaru: vifficile admodu foze:sententias: glongo babitu: bumanis mentibus insederit primo impetu extirpare. Etgsteretianuillo Teritas odiu parit. Simul noua preprefrigelcer: quo libi mibiq cosuleret. Amoreadmoneba. Quippe quas interea sapieiis osilio vemandatuy. Etca mesic emendatas emissuru pollicebar. Aimirum preclară banc nacti occasione: cotinuo vno omnes te ore ptu lerut. Sapiete te: Le Decenates alteru predicantes: quib egdeig civitatio pcioliffima lemp te gema appellarim: 13 affentirer. tha rei publicae munerib ".ijideq senib negatio: quae a primo statiz ado lescétiae tuae flore. suma cu gloria vadeptus es vexequut?. ad baf nfas lucubratificulas beuocarerespodi.beroa tetatu minime lice Elt quo ex aditu faciliozê mibi lapfu arbitrabar boc istabat illi ma gis. 23 fi ve bumana re ciuitati venetae beuota meaquoq fenten tia:iudiciū fit aliqii futup:cum bominū bumaniffimus ciniū argu tissimue:scripturan simul dignue censor sie: z babearis: ad boc affe rendu indiciu bac vbi flores potifimu etate: scil q mentis viget z corporis virib te aptiozem te certioze neminem inuenirent. atqzne 93 vi oratiana viar metaphora pituită vllatibi ex partemolestă ee rara virtus in reliqueneta inuentute. Quid plura fateor: amicoru bac lege sententijs cesti vt depcent illi ueniam si me pusilluz bomine abiectu paucis notu temeritatis acculaueris: p pcuctari te scils ausus fueri viz pcellente inextimabile.illustrefama. De buana itaqz. atqqneqq mino ore veneta libellu nuqd editioelit vigno toigniffimo ipe indicabis buc limaluse, phandu tibi baud egde veli amic' fo crates amic plato fi magio amica vitas. esto interea trascribetis in curia velim admonit plurima in orthographia peccarete forerep perturu. At q circa fententias nauarete im opa velim. Quod spote forfan qui tu moralis tu naturalis philosophiae lacte nutrit es in-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.5.55

fectis qui postbabitis facturus fueras.nimiru agla muscas non capit. 23 aut ad sentetias attinet scias me nodu pensitante illis manu penitus ipoluisse non obtusa adeo gestam? pectoza q no pluria iccirco Dici Debuisse modesti aptius pcinnus ac eleganti videam? verű tínopia oppzessí.atq3 vt ad exeplű gsilapidicij g secutura sűt operatum formosiora tum candidiora sequantur. cursim quasi sic reliqui. De medicina que scripsimus. sa luti potius publicae quo stro nomini cosulentes verbis nudis zex sententia fere vernaculis z neotericis expoluimus ope preciū vi vnicuiqs q vtilia libi lint fa cile glas possit itelligere. Atas neas no ignozamus prestantisimos medicos pliniu zno ob alia certe caufam Lozneliu cellum. Abedi cinae etatis nre pfessores prius respuere nisi ep cu voluerit exglitisimi videri oratiois quodă inuolucro adeo sucata oia tradiderunt ptoifficilioz eop lit sola theorica. que phylicop reliquozu illa ipa z practica. Geru aute z latiniora z cocinniora relig ab officina nra li buiulmõi gli vegustatõ. Inclyto Senatui placebit emittet Intea testructură opis. librop ordine q sit capitu q sigillop ogruitas qd beiciat quid supfluat veli pensitare. Jecirco egdem te puto: qui fru galiquoda vicendi genere polles fermoe sane breui plima pplecte te iudicatuz pauca vesiceremulta supstuere appeq la sadudu vesi nű tang partű attenuare modificaregs vecreueri. Mibil th itéptatű reling qo ad bumana falute quauis ratioe poduce videatur atqs vuid viligent coteda mallo vel plixi nimiu vel et curiofissimi crime subire. 93 negligentis veru aut qui buiulmoinim nimia grauescere mole opus aladuerti i ouo volumina id est in ouas pricipales ptes inuetute v3 senectuteq3 vistinxi z pmeptis pmu libru a studiozus meox portu soluere si anuerio un vecreui. The ptinº mario tangi i pit' me cũ oib' fortunis meil bui mudi pelago boius ruorib' peel listaquitumesceti pmittere itaque cosulto pmu ipm librum. q videli cet pband min videat si mecu feleres emitte folu vestinaui. Mimiz asogd veembrioe qu' boius celebritate vignustit vive matur bois etatib vifacudie pr cicero vice ipe potuiff3. buc at nibilomin libz si phauerit reliquos g sequit cos oio puto phaturos atq3 egdes sicad buiusmodi qui pellago boce ad emineda religasta audenoz Tande qui icirco fentias fua epistola qua penpio lignificare obsecro vigneris q piolative li bac mea viuedi vifficultate affice volueri oë qo mei est iuris stati tibi vebitu existimabo bu vale, z bene vine.

m de u le ne

ten gu iffe et 7 ine a e e orin nine a e e orin reprote

## Antonio zeno policolae victor pilanue. 16.18.5. Lembryoe libu tun auidiffime legi tu am: buiufmodi 0 philosophiae para recodita que excellerisquidiga spiri tus inter sapietiae psessores multis dissensionibe agi tata.a nemine te pter ta ppe ta idubie ta ellegater viscus lis ac beterminatis. Lu gmapiu vitu quogs vicis genius imitat? flozibus.i.auctozibone aucuparialiena laude videaris allegatis. qo ratioabile olo viril becet. q bestinato opi quadret. binc inde ta exglite collegisti ataz ta apte opportunis locis posuisti, vtsi vel ver bus alicude vimoueas, tota sententia corruat necesse sit. Ator neces visplicuit. Quod voi ve medicia tractas, neotericis issder aptis z vulgarib pene vocabul. Uniulat salutis. no tuae pticular gloziae restudiosus absoluis qo sane ad nalem z peruz attinet phisicu-sine boiez pffatissime ve reb ije philosophate, Que aut vulgaria prius offendiea pma me facie fateoz ptaminaffe anquides apud latinos autores nusas nista nonnullis, tm gramaticis reperiat vsurpatum. Leteru venuo releges tacito mecu reputas. Intigtus latine bar. baris exceptis oes locutos núc materno fermõe oes vii. Arbitrat? id abste sum no sine ratione factitatum atos ritbimos illos petrar cae ta bene collocasti vi in annulis aureis geme gli adam videatur Ad suma sig minus phanda mibi videbant sumope, be. Quesit in religamea sententia pono in medium. Interea q ve veneta vi cie re publica o fieri pot. o tanta reru feriem. Tu linceo ofi viuino vilu interris vnus pspicias vebementer egde sum admiratus. At am innetute latenti velut limite veneta bepzebedis. Al uffantes no nullos atos inos plimos reolde gde viscolos apte te vanates audi ui. Trabimur bladitian pene oco lenocinio vitate idignaur. Itaos si obsequi mibi voluerio margaritao tuao in thesauro tuo retinebis ad nistrara adeo preditus estes bumanitate vi opinionis de te ba bendae betrimetu 93 alienae vitae pati mallis spote facturus ipe fu eras. sic. n iccirco parce vois velitasti vi viceno vicens a iteno vice vices viderere. Colui q circa bonozi gdatuo betrabar. Amici offi tiu pfeciffe vt go certioz fu futuru sciueras sactu scias nulla tri iccir co meta tibi pfinio, itegru vt congruit philosophiae tuae tibi fit cir-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.5.55

ca boc negocium z quacuqu militare. Zandelibru tung fi meis to preconije indigeret. Quatu vbie voratioe affeg possem vigeniu tuu v structura operis v libro pordine vicendig tu, pfunditatem tu facilitatem tuam zad vngue operis iplius omnia comendarem At quoniam laudes meas. celebritati tue ve tracturas quidpiam 93 2 ducturas magis existimani. Tacebo Unu im moneo: 7 id ip3 maxime velim refflagito vt reliquos libros tuos. Saltem bunc

qui in manibus est de embryone iam emittas. Cale

विशेषा के विशेष के विशेष

13 11

मानि के कि कि कि कि कि कि

Atoni zení venetí policolae vena būana libellus est appe a principaliter bipartif in iuuetute vo r senectute. Juuetus nati bois i quoz etates biuidit. Pozioz e ifantia. Beiñ pueri tia qua fegt adolescentia. Abox inuetus. Que sane deo date militat ad senectute. Atoside ad ocrepita . glibet etas é bitépea. v3 ifantil z motia qua exin fegt pueitia retal oculfioil. vein adoloscette etalipa viget z g of luxuriatia qua iuuet gde legt. z virilital appe q iuuctu tis li etates. Senectutis ant ouplex e etaliqui qlibet parit e bitepea v3 senectus ipa z occidua banc veniq3 si veo placuerit seniu segt ac becrepita: appe qua vluimu terribilius libitina furar inuadit. Bas aut pinas Tlensitinas etates vegetatia postremo tim segi T cozzu. ptibilie:in q capilli.f. vngues a barbae crescut p nonullos vice: qo ad corp' gderefert vel spiritualte z passibilis qo ad aiam ipas refert. Sic ad situdine megacolmi q magn bo vice versa cu priox eade sit visciplina posset îterptari Biuidit intres ptes va supiozeme diam z inferiore. Pzincipalia itaqs tria füt etatu gna vy supius mediu vinferis. Supius aut amediu de gbus nra e pfeffio inferis curiofiozib relinquedo vinidut insepte etatel qualiba e bitepozea quodlibet tempus by sun tractatu: glibet t tractati o by sua capita: quodlibet caput by suos titulos: glibet titulus by sua pricula: qua cuiuflbet vy tractat vlimā ligillū fegf:gppe qo binū:queliby liby robozat. Libzi aut ad planetaru nucru fut septe. Pozim' lunario of ve emberõe v foetu. Secud' merculiaris ve infauli etate v motiva. Tertius venereus de puerili z concussionis etate. Quartus solaris é de adolefetia retate luxuriativa. Quint'martialisie de iunctute r virilitate. Thecepma pars vi totiopis pimognalis tractato. Sexto ionial'est ve senectute voccidua. Septim' vsupom' saturnal eve se nio ac ocrepita. Thece alfa po: piton'opis ali z piti'gnai tractat



mea. Reliqui fit ot pliuito mibi igratitudinis sit facin' subendus qo cu in rebo pl'minimis sep borquerit animo meo. In maximis queadmodus tuaest. go inqua explicet mortale canés. Qua rep facrofanctus criftifez cuius vos ab prbe odita Solifemp tutozes eftis Atqs piuctiffimus marcifez vexillu vim Buxiclyte Augu ftine Atop augustiffime venete Senat'. Deo poignitate 7 falute vra Abe qui vires aderut satagente labates 13 audite. Lemerari? egdem qu Ignau' vobis videri mallo Mepe boc piculo affectus i vos mei pte aliqua itelligetis. Poronin. studij teste Calerio certi us iudicius e supra vires niti que racili viribus vii. Elit.n. qo pot pftat alter et plus & pot. Al unusculu pinde buiusmodi men ipo Accipietio: 133 no arte illa elaboratum: q vignitati vrae pgrueret nimiz gdferre gant no gdreculent bumerinfi melli, ppietate vfa ignoscetis qo si i prima nri opis pte seceritis De universo bumão generesti altera de ciuitate vra soze vos vaticinos optiemaeritos Sigdei ea no mino bonestu que ville reclamaturo nemie circa duo decis mille z apli aureopfingulis annis ex inentioe ilpiratoze do mea vectigal eda ac nonullas leges qbo ciuibo optima viuedinoz mas zipio vignitate summa accessura via illibata nobilitate polli ceoz Interea o medicinae reptoziú seu specim op° ipsuz buismõi macrito possit appellari, p qui theorica nobilitatio viae liberalita. te nequippnite. Sigde Briftotele Blexadrigfa pcipun mediciae fluditiopaqs vediffe certife atqs ei artis no mo ptepladae fludio sus suit Alexader ven et aegrotatib amicis plerugs ope attulit ci boxq3 obfuatiões iftruxit lieut ex bistoriax fide atq3 ex ipsi etia rgis eplis pcipi pot. Lacten si oio nulla pelus iccirco babita ratio ne viraq opie pie prima fati facie line, peax nuditate spneda ou reritis Quaqua platonis vius tato pudicitio vicant copoliti quo funt pfeffi simplici ? Diffimular sigde z occultare peccatis e pfite rivo z pmulgare penitétis atomisi cu suis vocabulis quios vice dafüt vici no postut sine Licet tritu puerbiu sit C Utile pillin vis ne despice fiui, p autoris pusillitate. At salte bois vestru amatissimi z'rei venetae studiosissimi bona mente vos bumaniter accepturos excelletis nobilitatis a magnanimitatis viae coscia spes mibi pol licet, Bene beategz valete & bene viuite. a iiij

ie u ii si ile ea o

au ing ing ing





egimus Antoni doctissime saepe libellum.
Legimus Tooctum valde probamus opus.
Ordine nam nostrae scribis primordia vitae
Quo ue sumus genitisemine quoue modo.
Thuncego non miror Lessum nec carmine quintum,
Saecula nam talem nostra tulere virum

## ETPIETER B.B. B. FREGISHE. ZEBELLBEGLEREGESE.

Dgitanti presentem bominis vită: 43 labilemz quot oboriam sator sormis loge mi bi delirasse vident qui stollidar acmentius aucupia. Fabulas mellities que scripsiere ina nia z nugatoria carmia appe à Solon inu tile falsiloquetia appellabat qre. Detrocles ia sener frenesibus eius modi plaenos libros suose poussit dicens Sunt ista som niorum phantasmata veluti deliramenta

Culcane celler age. Zetdys tui die indiget nibil. Qua ratioe sane motus dieere zeno solebat. nullius rei maiozem nos inopiam per peti: it tempozis nibilaz ad disciplinarum perceptionem alienius esse poetis. Siquidem doctrina in meliozibus non pollitiozibus prosicit. ex quibus tamen si sapimus, velut in rosis legendis sentes vitantes. itum visiter modulatum est imbibentes z quae dulceat

nom? Christian Court State Control State la illita potione quali venena sint animi veclinantes. mea quidem sententia oi nectare pretiosius fructus speciemen colligem?. Ut.n. exfloribus bomines aliud comuniter fummunt nibil preter colorem odozemaz. Apes autem excerpere suaussimum insuper pa, bulum sciunt. Ita qui no musarum tiñ. vt Annitius inquit blandi, tijs inuiscantur ad bene beategs viuendum viilitatem percipient. Operedzetium quelumequidem genij tangarimatoz expertus z q'a suis olim autoribus culta. A posteris pero neglecta visiectaq binc inde legi frugalia sane z salutisera membratiz in corpus pui composui abisciens que siue vulgaria siue parum vissa mibi visa funt. The te illa qui sapientissimus es latere videar credidisse. Dec ne legendo frustreris. Intere a non sum adeo métis obtusae qui ne sciam eorum te que in boc opere memorantur olim alicubi legisse quippiam vidiffe.nonnibil forfan etiam experimento tractaffe. ve rum cumab eo iplo in litterario ludo nouerim autoze diligenti te studio de re veneta OBarci Anionii sabellici libru esslagitasse Pu taui non foze ab reli quid interea quod animum magio palcat qu aurem. Illustrissime lenatus tibi zipopulo veneto venetus afferres in medium as ozatiano inas modulo Mauperibus profit acque locupletibus acque Eleque neglectum pueris senibusq3 nocebit Pon qui lidonio contendere callidus ostro. Mescit aquinatem potantia vellera succum

## Lertius accipiet damnum proprius ve medullis

Quam qui non poterit vero vistinguere fallum

Mopterea se malle vicebat magnus Elexander singulari viscipli na 3 potestate pstare foelix canit Poeta q potuit ren cognoscere causas. Itags Hugustiffime Augustine tibi ferenissime Princeps inclyte Diueq3 Genetiaru Dux:qui ex Barbadicozu clariffima ftirpe. Alterum etate nostra continuata maxime serie. Mempe que glozia nisi inte solo ob solum scilicet viuini genis sinceritatio integritatio z virtutio omnimode tuae ipl ndoze successiue nuncis pal la estaristocratia altissime loge lateqs fulgentissumu ceu iubar atq3 suus italiae sol emicuisti. Que vicate sut qualescung lucubratiões meas ea scilicet, co medatioe comendo vtsi quid erratu ineptu. vel minus deces eas legens offenderis vt emedaufilme duce te puolet in man boing castigent iperare vignerie q egde emedatioe mo ne tata vedignet autoritas i vetractox ictus egide veluti fungar pide Diogeis more reicies platia rilus taciturnitate latrat eox beniqs inaepta oia philosophia Paestat eni blacteratiões eiusmodi cer cis ac sprenes sensibus preterire of metamorphosim indigenam vendicare quandoquide benefacta ipfa inter ea nubilla vibrato q si lumine sol clarioz emicanon contenta terra quo cupiunt auri ga ceu te a Lactee quam vzbanísímo ad superos via Duidiingt Apollogo metaphozicos scilicet ozbita boc est a rationabili lau dabilivtili becozo z bonesti videlicet ratione congruo vt platonica sententia declarato te statim Paincipe es in publica cotide pol lícitus & Senatú ac Populú venetú viuino viro Dearco barba, dico fratre z pcessoze tuo que a superis sero quide rei pubilce vatu tepestine vocatu terra no celu luxit in vninersis te vtutibo inferioze nequa Babituru baud vifcedetez pinde illa ipa a veto picurlib?

rented then comit their colors colors and a feet or order



aliam popularem. alia qua optimates agant. Tertiam que viffut dat in paucos, regia quarta quinta tyranica. Dopulare rez pu blicam in eis effe ciuitatibus in quib ad impiù multitudinis. Agi tur res eiul quutu magistrat'eligunt. a pro illius arbitrio ponunt leges. Aristocratrica voi nego viuites nego paupes nego nobilitate piglozia illustres dominant verusoli q sunt in civitate optimi rem administrat.oligargica quado a censibus magistratus elliguntur regnum bifariam scindi. Eliud.n. Emlegem. Eliud Em genuseffe. Tyranidem dici cu impulli z vi adacti ciues iugum dominatidis violeter admittut. Justitie subinde tria elle genera. Aliud circa vi uinu cultu. Aliud circa boico. Aliud circa defuctos plari nã z qui sacrificia sim legeo saciunt sacrarucz reru curaz babent. Religiosi circa diuos ac pij funt, Qui vero mutua depolitags restituut. Ju stierga boies sunt. Qui aut vita sunctis iusta psoluut. Tertia illaz iustitie parté exequitur. Discipline similit tris eéspeties Ellia gdei actioe colifie apracthice vici. Alia ex opis effectu oftare a ffectri cem appellari. Tertiam speculationistudere ac theorice pe cari z edingdes nauings structura ad effectrice illas prinere, videre appe in pmptu est opus columată civilitate vo tibiară cant? cullulg cibarae z buiusmodi caetera practhicae subeste. Thegrenis consu mato acu quid pia remanet quo oculio subiectu sit. Leterum in ipo actu vifois é porro geometria barmoia a aftrologia. Ib itelligeira cadut z speculatioi trimodo inserviut. negz.n. vel agut vel efficiut quicos. 98 ad alius vium ptineat, Aledicine ité quinos speties esse Aliam quippe vici medicinale que morbis medicamenti potione subueniat. Eliam chirurgicam que sectione a vstice curer. Tertia que sola victus ratione zordine arceat egritudines appellarioz vi eticem. Quartam à celeri viscretiõe mozboz succurrategrie voca rigz greco vocabulo noconnouronika i.mozboz ratione. Qui tã adiutrice vici. o firênuo auxilio volozibus cotinuo liberet. Le gis item geminam effé vistributione. Elteram scriptam. Inscripta alteram. Porioze illam effeciuilez. Que vero inscripta vocaturea a natura z vin psicisci puta nudu in foz pgere femineagy vti veste. nulla scripta lege phibetur. sola id inscripta naturalisas vetat lex Meterea vt inquit satyrus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

ec

is in its chi

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Magl. A.5.55



Alurima cultozes verlis animalia glebis Inueniunt z in ijs quaedam modo caepta per iplum Mascendi spacium quaedam imperfecta suisq3 Trunca vident bumeris z eodem corporesaepe Altera pare viuit rudie est pare altera tellus Quippe vbi temperiem sumpsere bumozas calozas Loncipiunt zab ijs oziuntur cuncta buobus'. Lugs sit ignie aquae pugnax vapor bumidue omnes Res creat et viscors concordia fetibus apta. vticcirco bistoric' vel philosophus poti 3 fabulatoz ouidi". Ab euripide biodozo siculo lucretio atq3 aliji bistoziae pscae scriptozi bus sumpta suncto pede reddidit clariora. Hos aut q certissima sci mus ratione a rectore quopiam regitam certa. Mec eni vt recte igt firmianus tata rex magnitudo tanta vispositio tata i kuadis ordini bus tépozib° q3 pstátia aut oli potuit sine puido artifice oriri aut costare tot seculis: sine incola potenti: aut in ppetuu gubernari sine pito rectoze qo ratio ipa veclarat: qcqd eqo by ratione. ratioelitoz tũ necesse ê. Ratio.n. sentiétie sapientista nãe nibil aliud pot esse que De?. Abudus aut que ca ratione by q regit z costat ergo a deo factus est que gcur ille lit. Abultiplice spiritu imortale mete icote plabile cellitudine insopitu taquo oculu oia videtez oia regete oium creatoze credim' ben, po brachio biuinu op boies pmos creasse víi mox vnítila būanitas, pmílcuo genio gnationi lufficiete aptoq3 mediate successit. Iccirco ppera senut q virile solu pceptioi sufficere opinat appeg geniturae no mo regrit integer i atitate imo aptet zoppoztun'acidone'i quitate queadmodu in ope peticae luae.ca. be sterilitate pstas medicatq3 bign memoria vir micael suonarol la nr affirmat cui licet iuniozis setetias egde magnifacio: o regnate pstatistimo serrariae Bossio duce voini marci noie claro viro Ale radro bono vicedño boiez noui in iplio pfessióe solerte gre cu auicena parit succeseat mibi nemo sitin in locio plimio viru allegauerim. Bristoteles preterea in libro quem de generatione z corrupti one nominauit scriptu reliquit fim accessum v recessum solie in circulo obliquo oztus interitulas in rebo inferiozibus caufari:cui qui dem sententiae videtur berere parmenides quippe qui gnationem Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Magl. A.5.55



exactissime libro becimo tractatu primo. caplo primo. carta cente. sima trigesima octava r sequentinec no in civide libri vecimi tracta tu pmo ca. altero de impedimetio gnatioio: q funt expte viri coeitis aut expre inconenientie ouoxipermatu viri vo a mulieris atos in eiusde libri decimi tractatu altero ca.pmo. de causio sterilitatis ex parte viritaut mulieris aut viriuloz sumptistin quo be signis agit fterilitatis carta cetelima qdragelima v lequeti nec non etia in libri fextidecimi tractatu altero ca.pmo de caulis sterilitatis accidentib exptemebri mario zexptemficio i femia 28 mo creatioio imfice ex q gnaet zem que ordine vistinguat i eo mebra. Insup i ciusde li brieodetractatu ca. octavo q afalia ex coitu impgnant zq no zve cais sterilitati. Pretera i pricipio pripis lucis oucilas oius medicon aboali atqs sparsim eterni z vt sic, p merito vixeri viuacio opis locis plimis apcipue in libro tertio.ca. De lignis sterilitatis a i ope practice sue tractatu sexto carta ducetesima nonagesima gnta vigelimo pmo.ca. De sterilitate visputat Albertus magnus Auicena ant ADicael quo circa de relige libet silere sauonarolla insup senes plerosque o es vecrepitos gli reiculos appellauerim. na sanguines seminale.in eis bene vigerere ia bebetioz negt natura. Winc senes robustos zsanos psertings sanguinee coplexiois excipio qbo ad buclulas deas nonullus natura naturata magulas naturate vigoz restatad generadu atqs eos vel maxime qbus ,ppter excessinu calozem eficcitate accidit in iuuente spmatizasse raro vel nuque. De mu aut innetutis calore tepescente z bumoze senectutis bumescen te coplexione. In eis cupidinis incipit feruoz qo per paucis tamé acciditmulierib? Retulit pierea mibi vir etate tidedignus vecre pitu fenouisse qui in extremis annis liniamentaliter fui scilz simile filiam genuit qo aliox vilputatioibus curioliozib 9393 Abalimil fam rege post octuagesimű sextű annuz, siliű genuiste, z Aliniau toz sit ipse ambiguus pono in mediu.insup boza maxime crapula tionum steriles sunt ebriosi z nauseatiua satietatem patietes quis B sunt vene abscisse post aures. Geoc maribus iccirco vixi sexsus nempe habita ratioe be

mulieribus intelligantur pterea que viro no philocapiunt quo fit ne spmatizent haud cocipiunt quibuloz matrix est

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

b9

dioz

15 VI

iatu

Bã

aturat

oib'

lleri

cer

विष्

uca

rtiz

ita

oer,

du

cant

fuffi

Inc.

ia io du mi p rel

númie bumida numio vel ficca menfiruio careno auted alutiendu inaepta vel patula: qbulga belüt naturali qda imbecilitate ipiritus ad referendu vel econuerlo qualque matrix est vulnerata vel vice rata vel egrota aut lobricola z gbus nímis amplu vel angultuz est ozifititi appegres mibi quogs viros memozat; qui funt reluctate afi na medzosiozes vi maci ad genitura iepti. Sterilioza ilup autoz Plinio cucta fut pinguia in maribus zi feminis fenescutoz celle, riº alunt ppinguia. Ellias oterea sterilitatis causas a cu a pipathe ticis passim tu psertim ab alberto magno in ope daialib libro no no tractatu pmo.caplo altero folio centelimo vigelimo nono nec no folio centesimo trigesimo secudo ca sexto de varietate potentie generadi em actates a conicciones a alías dispositiones cocuntin vbi de causis insuper masculinitatis a femineitatis a sistitudinis notabilia plima tractat atgs ab Bintonio i ope practbicae suae guay nerio pfude latega vilputant. The mibig i vignu cet alienos tracta tus vendice alacriter trasuolabo. Accidetaliter plibus causis steri litas ipa tozpeścit nimije vz inanitionibo nimijo reppletioibo egro tationibus egritudinib vulnerib vlceribus intercutibus atozaliif bominis passionib inquis tri griga optime polexionati bomics generat z cocipiut Que vt minus vilpediole fiat. Licet ppolitos ti tulos in inuisam sterilitate inubect trasarediar Inanitioi iuxta na turae stomaci tepox valitudinia z coplonia indigentiam ingestio stomaco repletione granato digestio egrotatioi pferti egestio egritudini omniu pstatistima medicia e philosophia Sigde animoz earitudines ator languozes autore maxime Mutarcho sola está curermedatas philosophia Magis viceerib religias lelionib a faciat sinceritas est adiumento. Lasualiter insup enterocelici spadonesos quis semp aut steriles sut eunuchi Bomis pterea natura arte magica sterilescit. Alberetrices ite calualiter viplimuno pcipi unt quaru obscena tu etia o nibil faciut ad salutem indigna censeo nostro libello quaruas ne ventris equoziruget psternatarus feces no quo pacto Beni Aft quot nefandis vocuitipe Pluto turpis sime vel ceuentes in solem vedita opa coceptus villuut viaborsac enixaene natos exanimat D fcelera o flagitia oib feculif beteftada o sceuera iustitia vel im coastata plectenda o tepoza o nrates mo. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

res ofalfapfuperbia botus o monialiu inqui facella plena z vacua incendio bigna o beniq auaritia nobilitatifq in gentibus nomen inane qui dinclamat Quidius iuuat Immunes beu pudoz belli cessare puellas Aecfera peltatas agmina velle fequi Si fine marte fuis patiunt vulnera tellis Et cecas armant in fua fata manus Que prima instituit teneros couellere foetus Abilitia fuerat bigna perire lua Simos antiquis placuiffet matribus idem, Bens bominum vitio deperitura fuit Quid plena fraudas vitem crescentibus vuis Pomags crudeli vellis acerba manu Spontefluent naturalua fine crefcere nata Weitra quid effoditis subiectis viscera tellis, Et nondum natis vira venena vatis Dec negzin armenio tigreo fecere latebio In quae \$ 93 acfacinoza borribilia bumanu gen vefraudatia fo macatus plib in q viputo é imedicabile vulnus ense dinino scils recidedu baud inuebar nature tri me miseret miserade grene oiuz mater pientiss ima vndeggs tantope fraudet nubiliu pmu paretes autorelue vel qui parentuloco superstant per inmortale cui oés bebemus deum perq3natura ipam velim exozatos quo geniu vel christum salte de viro maturaru ratione mallint quo occum ipsas co gat plulere Wirgines pinde ipas obtestor lifingularis e rginitatif becoz quo legitime veinceps soeliciusq3 copuletur virgines inilitet quisi tamé viutius pnaturae illecebris que virecte inquitaristo. telles neclaudande nec accusande sunt qualiser uari no poterit. Maturam expelles furca tamen viq3 recurret Et mala perrumpet furtum veltigia victrix Quis legem dat amantibus De aior lex amor ev sibi Qua meozabile sane scietia Petrarcae sic e guoz musa modulata Lbi pon fren agliamanti o da allo elege Legitime Sin minus naturae cui reluctari philocapto iam befide rio mentegs Auprata virtutio est simulacrun no vius cautistimesse

ti

tilfaciant Mempe bieronymus ad eustochiú. Girginitas iquit car niomète corrupta no feruat. Dens est.n. pfecto q peccat binc ad mirabile victu de lucretia z improbo tarqui regis filio duo fuerut z adulteriu vnus patrauit Inde vice versa Lactatio mete adultera fieri quoga ait. si vel imaginez voluptatis. tm ipa sibi vepinxerit. vi libidinis fructu cogitatioe opletit. In bac crime est. In bac omne belictu nă r si corpus nulla sit labe maculatu no ostat tri pudicitie ratio si animus incestus sit:nec illibita castitas videri pot vbi pscientiam cupiditas ingnauit. Aulla igitur vano vginitatis seu casti. tatis voto: si mens adulterat intumescat p qno sensus qsi p gidam fenestras. Ingt Mieronymus vitiozū ad animā introit sit no eniz potestañ metropolis.i.arx metis capi nili p poztas ei? irruerit bos stilis exercit? Abeli'est apostolus vicit nubere 95 vzi. Mubedi aut si vesit copia muliere innene succi plena viripotente soluta. Si solu tũ quo qui une në viuite buman û sapiente idone û arcan û que sellige rit. Fremat licz ignaru vulgus ipfe no damno. Tollerabilius idez nempe ingt apostolus est vni esse pstituta of multis. Lollerabilius ings sapienti viuiti bumano solutogs maximesi inopia ipa premat Tollerabilius insup egde ing laudabileg magis & culpabile, si tutozes autozeseu inuittă illă satagant: vel iniurije afficere vel mo nasterio sepelire vi verbis elliminare pcipueq3 si quocuq3 bostilit inlequutur. femina viro mollioze Aristotele Marone alissa innumerabilib'integris viris pluaderi mibi vifficile est vica costati oze foze q virtli roboze nixi genio pzi q il lapidei fut ireluctati atqs eo mea demum sententia. Turpius veneri succubere quo se bomi nibus fortiozes oftetabant. Purpia pinde Doulier appe quam mollem ipm quoq vocabulu exprimit vel illegitima ptegat allat agnecsint pudozi gnigdem tutores qui imo tortores fraudatores bumanitatilg3 rebelles eam ad buiulmodi auarissimi coeger. An sine lege sceptinatiqui ipi insontes bonis beinceps mozibus bonis legibus educati puebctiq3 filij erut pudozi.boc cine fentit Boeti? piraq3 vir philosophia zsanctimonia moz illustris rotudo in stol lidos sic ore prupens. Quid genus 7 pauos strepitis Siprimor dia ve ftra autoregs deum spectes Mullus degener extat Mi vitis peiora foués ppriu velerat orum Atgs sic egde no in aliena glo

ría aut in fallis fortunae bonis si in, ppria veraqa animi virtute bo minis:este nobilitate existimo. Mempesigd est ista nobilitatisvanitas nibil aliud est nisi excellentia qda q vigniora indignioribus pftat. Mic Liceronianae memuni clarae fentetie Sicut bopftat cae teris animatib "ppter sermone ita claritudinetin animi bo boiem antecellit. Est.n. ppzia sedes nobilitatis anim' que impatrix reru natura non expeculiari bereditate sed exfastigio viuinitatio illo ab ozigine gdé eque bominibo cuctio infundit statuita; illu qui buma ne vite ouce ac ceu quada speculi luce cui si plichre imagines oppo nutur pulcherrimas gde refert. li vero turpes etia turpiozes in fpe culo videbunt. Memo itaq3 in boc pftantissimo buanitatis munef nature liberalitaté iure pot inculare eglem.n. singulis buncanimu pbet nec glostam vilis tam inops vel ta abiectus est qui a nascedi initio no pare cu regu vel ipatop filije babeatanimu q no illu no bilitate: vitutis scils spledoze postit illustrare Girtut pedissequa no bilitate de vera loquoz no bereditario munere 13, poo laboze cose quimur Dis iactatia ista generis vt Laius recte sensit flamin? . Eli ena laude pdicat no sua qua ad vngue gde sententia in epistola ad ludouicu ve gozaga phat Buarinus Mulchruingens sane est 02 natiffimas auox luox imagines ac patru becoza recensere per tot ducta viros antique ab origine gentis At bec ipsa no tua. 13 aliozz laus e Widet ingt seuerinus nags effe nobilitas queda ex moeritis veniens laus parêtu appe si claritudine pdicatio facit illi sint clari necesse est qui pdicant quaresplendidu te, situam no babes aliena claritudo no efficit binc e q spartiatbae regnates nonullos beiece rut vt minime rgales v nibili facindos q li flagitia cu ipa etia gene ris nobilitate iugant ignobilia 7 bonozis sunt exptia. Utiqz vitus non a nobilitate. sed ex se sibi bonoze vendicat. si gd est igitur in no bilitate boni id esse arbitroz solum vt imposita nobilibus necessitu do videat ne a maiozuz virtute degenerent qo vimibi extrinsecus quoq3 videt ita vitro citroq3 ac medullit° plato cossiderans in qua tuoz nobilitatem speties esse vissiniuit:eox scilz qui claris bonis iu stifgs maiorib fuerutexorti quite paretes potetes ac Principes fuere, tertio veincepe loco ait vocarinobiles audio quox fint qui opinione t fama celebres qua verbigratia vel ex bellicis rebus p. iii

a me ne

11

म ए हा भी

clare gestie vel ex certaminu cozonie repportaucrint. Quartu este nobilitatie genus idoz pftantiffimű cű gop fe animi in genuitate, z magnitudine excellit.buc.n. pfecto veraciter appellari nobile iudi co: cui no aliena illu f3 ad nobilitate ppa vius opitulet. va nulli calui nobilitas sbiecta e:spledet clarissima vitut gema ilignis egregi vir inter geugg viliffimia Quo no veformior alter veerat ad troia; Thersites malo pattibisit thersites oumodo tusis Lacidae simi lie vicaniagarma capeffae: que Therfiti simile poucat Achilles Satyrus canit:buiulmodi lentetijs antique reffertissima sut monumeta que clare patet bomine este bominu gne vitutis es pceptio nie glozia vigniozez. Ød pomű generoliffimű puto iqd optimű z equi q velocissimus. Ita bomine no q claritate nascendi: 13 q vitute maxime excellit. Hit gntilian opeptin Bion bozistenithes cus ab Antigonio rogat effet: go na vnde vbi illi effet patria atqq pare tes senties opinioese vulgari vitupatu iri Lessitudine nibilomin? animi nobilitatis ve cofanguinea:imo verissima nobilitate vitute z philosophia fretus vasiscitanti respodit pr gde meus ingens liber tus fuit cubito fe tergens fignificauit fic illu fuccidia v laridu vedi diffe. Deinde nescio igd in rem publicano pomities cu tota bomo venudat'é. Ale adolescétulu baud ignauu. Drator gda emit mo ries mibioia religt ego tabulas ei exures petags pleides Ethenal pceffi ibiq phat'fu bocmibi gen'ifta pgenies b babuit o me vi cer é, Delinatin pleus ac Abiloides ea bistozie tradere. Abe at ex meipoitueant.buceqdeingilige intueripenit volueritphmoitex pte plumatu spectabit. Memine ingenij builia belectat excellibinc eft, O Dinerue gli teplo relicta priozi vita cu potuit Atbenie phi losophat' é. De orgrarissimoz i moz suoz simulacra edidit plu ra cometaria z vitae nrae sentetias villes atos gues. Dic z Anthi stenis memini:cui pbro babat q no ex buob liberis genitus effet neggingt ex buob luctatoribus: tñ luctator luz. Loz pterea: g bu mili loco nati funt qui a femita forlă no nibil nostra belirane. Inde aut auriga vtute ad fuma euebctifint ren fastigia cotexere li penit velim bistoria vailiano viar modulo. Ante vie clauso cu ponet ve sper olipo. Leteru: qd'nris orsis parueti bici par e que beiseg adul terina copula nati funt in excellentes quibilominus viros euasere

Dlium sumu pontifice: cuiusda subdiaconi stepbani nomine siliu fuiffe Bonifaciu aut papa pfbiterircui iocudo nomerat fuiffenatu accepim' Agapitu papa. pibiteri gordiai Theodorpapa Theo dozus genuit episcopus bierosolyme z suu nomie nominauit. Je tide fecit siluerius q silueriu papa generauit nec no felix:qui genuit papa soelice. Deus vedit sic appellat papa sili locudi fuit pibiteri Bellasius papa valerif filius fuit episcopi. Possem auspicato alti? longepmordio nepe athenaru Theseo romae Romulo pmis su datozibus issdegs nälibus ac homero bucibus ad nfam vsqs etatê refferre que plimo sigb aliena culpa no obstititign vius eos pria sublimauerit. At sibuiusmodi pstatissimo oius gli speculo vel etas nfa no indiget quatigt iccirco laboradu e Abatbias vigniffim oli vngariae rexicui ob sanguinio a regia vt aiut pperam stirpe ve clinatione in intronizatioe, pceres relluctabant: tanta nibilominus claruit excellentia tararo nobilitatis munere: vt quoscuq3 nobili tatescils viute vera pditos suisse intellexit miro viroz vesiderio mi rogs amore sit pseculus cuius gde reinulluboc essepot expssius argumetű oes Autores. Beidőeijs loquorig terrarű vbiggrep. perium pquisinit aquiquide secus qui ab buanis excessere. q be lit teris sint bene moeriti gratias refferre non potuit in locum vnum eundeqs bonorabile cogessit a bibliotecă îmo senatu secit admira bilem. Daines egregij Deofortiu salutiseru insti loquiminiz insti tacetis semp ad oe vi recte ait cicero Jimpiu pfto estis. Zunc bemu terraru orbem beatu futurfi. cuaut sapietes regnareraut reges sape re cepissent pcipuus vestrum plato predicabat religiois bonae pn cipes bic si fari licz semideus amauit genules'impugnauit, Mepe nung nisi p bonesti ratione. tangs alter Merculco arma vibrauiit Mecpeeres si nescitis plusquint regij sanguinis opera virtute pre ditos Deus remunerat scelestos lento licz gradu vindicatur. Ide. tide vester rex sacit. D tesi tua bona boc est tanti regis religas co, gnoscas Antigisimű a Beogzipo statutű regnű beatű egdé viruz no taq boies is ceu celo velapiù Apoline queda su admirat ta su o popenillufirif apo me fama perebuit q ad magnificetiffia pom rex opa natű ipm ítellígeba grű geredan aun z argetű neruos fir mission ec diffinio de alchimica pahica liby pposuisueq3 maiesta

13

कि मां कर कि कि कि तहा कि तहा

deridio no la di exerci lu di fet bu de u e il

ti bicaui. In quo sane raimodi Aristotelis bermetis ataz omninic circo philosophoz multa pegrinatioe multo labore multa impen sa papilita sine polematice sine metaphozice victa congesti zad in venisterrae annis plimis sole maxime mediante facit na Idinal chimicis valib paruo repoze igne mediate fieri posse vibutaui the ozică iccirco vi in ceteris liberalib artib foleo amplexus pzactbi cam q auidi virilit arvilla relig. sane nibil in boc seculo vitra qo natura regrit affecto. Ite pessum male cupiditates pon pariter in 93 vos merga 93 iple mergar a vobis. Mullas egde maiozes viui tias puto of carum cupiditate no angi. Enigmata autilla a nemie me pter explicada que egde no ad ostentationes ad veritate posue rim parcat succenflozis mibi maichas nui interpretaboz.nisi cer tissimis pri argumetis ne accepo se patriae vi spo beniuola Dul cis megatulibet vexet fortuna. Amor épatrie "Mibilomin" baud is egde fu que adeo amoz adeo cupiditas stimulet ve q de ipa boa aga mala discerno nullo adulatiois lenocinio sa libero sempoze ptuleri pferags Opeptin veriffime de venetis in 3 qo de romanif oli vicere Abicipla solebat g senat amicitia viligenter coleret eos multu labore suscipe ceteru ex oib maxie tutos esse Hudacter pa tru cofifus integritate affirme mutua erga regia maiestate vice red dita ramicitia in fine viga kuaturos. Ja li a recto curlu não ex affe. ctu ductus animi nimis deviaui obsecro lectorianosce. Affectus nimiz ai foztissimi é viri cobibere Pelfatissima victozia é le ipm vincere sicut nulli potissimu nisi illi q magnanimitate z ratiõe vicit victorie merito triupbus decernit ita nemini merito culpa arquit nisi q pusillanimitate stoliditateq s succubit Masci itaq sex aditerio no est eius culpa q nascit s illi qui generat ideo paretu vitia filis nő iputent. Justitia aut patriono liberabit filiu nec peccatu alteri? alteri reputabit aia q peccaueritipa moziet. Inepte vegener of q ge nerisuo spledoze exhibet imo poti egde ab ipo gen ga gnë ipm begnäre vixeri itagz merito facerdotu filij ab episcopatu non phibetur si certe vitutes i eis inueniunt Iccirco Plutarchus admistra de ciuitatis curiosus errabit oiosi ciuitatis principeno gesa assit inestigauerit semē aut bois ex glicuq3 boie di creatura ez.n.vt int maxima matre terra folleme cofouet furto raptu fici buano femie Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

natura îter vetris agultias opat cuique cu libero arbitrio ipate beo rationales anima infundes, vndeno parentus rurlus autore libie ronymo Sed ppria queuis culpa codemnai: Quo circa valeri? capis ve ijs cudit q claris pentibo vegenerarut qbo qdem paterna claritas nullu attulit splendozes:imo si pprius log volumus eo il lis magis illa claritas In obicuritate redundat: q vebuerat natura ouce patrizare. Mice: q Beutus filios suos Targni vinatione a se expulsas reducêtes Sumus impiu obtines cuprebensos,pas tribunali virgis caelos 7 ad palluz relligatos pcuti iuffit Exuit pa tres vi cosules ageret Debusque vinere: que publicae vindictae deelsemalluit Dincinsup Titi Adanilij viri constatissimi extat i siliuz iusta sententia. Luz scyllanuz ingt filiu meuz pecunias a socifs ac cepissemibi pbatusit Etre.pu.eum z bomo mea indignu iudico ptinulge cospectu meo abire iubeo Zatristi patrissentetia Scy lanus pculins Luce no vlterio intueri substinuit suspendiogs se p rima nocte coluplit Peregerat ia genitor leueri z religioli iudicif ptes satisfactus erat rei pub. potuit tas verecundo obitusilis: patris inflecti rigoz Atq3 neq3 adolescentis exegis interfuit z cu3 maxie funus eius duceret psulerese volentibus vacuas aures accomoda uit. Doc tam memorabile facinus Impatoria videt auis imitari appe q solaris spledoris spatientes pullu nido peipitat. Liqt igit cus rationaliter Tus naturaluter Aut vitute aut vitio parentu vere effe obscuz aut claz nemine. Ita vndigarationibus z natura ipsa vrgentib' cogimur Illos verenobiles vel ignobiles q se ipsi secerunt no q ab alije facti sunt iudicare. Dic olim iccirco, plocie non blanda sigdes adulatiois est specimen cu laus vicedon veritati p. cedit S3 grulla ozatioe pulsande Mincli exeplaria capis bumili licet loco nata. Quatu lenta solet inter viburna cupffi qo de roma canit poeta. Tatu inter alias inque caput extulis vebes Etqq aeter. nus veneta viues virago. Dac cum Marone iten inqs Si pgis. Infreta ouz fluuij current ou montibo vmb zae Lustrabut puexa polus: ous sydera pascet Semper bonos nomengs tuum laudelgs manebunt. Dinc Diuuent veneta libet exclamare ozietalib tag flatib fluc tuates gios vros Et vereliberi sitis liber no è que supb' iflamat

or of minie erubia

re nil

a d

3

m cit it

animo :itra ratiois terminos cobibete. Mepeneceste ex loco glozi am aucupari nequaçã e So loco gloria iponere. vnanimitate tla pientiaz erga patriaz. Beatas li gdez foze res pub. qs sapientes re geret recte Plato indicabat caritate z reuereila erga maiozes aeg taté z cocordia erga pares Affabilitates z bumanitates erga mino res beniuoletias a liberalitates erga amicos Alagnanimitates a fortitudines in inimicos fides ziultitia erga oes: Quo fempiternu sit vis impiù pieruate Colui becplura soztasse: Qua pfatio patiat va ppolitis paululu titullis veniantia ne lubtrabant fructus ppas nrae militiae prupisse puellis vix ignosces nodu nubilibo. s.in ma ture Junenis cuiuspias arte cosuetudine iprobitate vinterea non nulla ex pugnatis vi indega pgnatib ? z pter 63 patiat aetatis ratio cospuletis quan gde pt' lethiferi indicant. Dicut in lib .tertij vige simae primae sumae tractatu. Ro carta ducetesima octuagesia onta cap. buodecimo be regimine abortus Textrabetiõe foet moztuinotabiliter philicox vilputat princeps Auicenna. Mos inuo, cato Abaximo optimo pnico beo i fatus fostunaos: si aduersent. certamen foeliciter nem auspicemur. Desterilitatio cautelio primi tractatuo incipit caput.primum.

To ob niz principiu arguat no de futuros obiftietes o cu de bois salute psitear Za multa nibilominus de bumani. seminis inimica sterilitate coponas. Elt si tu cui ptinaz coetera similis venetijs eet barbaries:barba re Dratoz aetatio nfae princepo Ibermolae: Quez i buiulmodi ösimilitia mea pstantissimu acipatorez ellegi labantem mesirma. ueris: Floccipenda scribentiuz oes istos censozes liguaces a blac terones Abordeditifollertes claz Edulandi vero cora Loctex te: 9 sapis no latet in primis: De sterilitatis remedis bisputantem me bonu agricolaş imitatum g busqa hat arua vepzib liberat. fa pieti nepe pegrinu aut noun nibil pîtat.cu paucis bonis aduerfus malos oes of cu mitis malis aduerfus paucos bonos pugnare. Itags in sterilitatio cautelio ante oia plideradu e extrinseca ne an i trinseca sit sterilitatio cargeneralio anspetialio ppetua an tpalio na turalis an accidetalis: imedicabilis an medicabil virilis an mulie bris pel ab puroga q gdelingula p ligna: pt plimu q i ordine vigeli

mo pmo suitopis tractatu primo capio nono carta bucetesima oc tuagelima la memorauit Auicenna Argi lexti tractat' cap. be fte rilitate v causis ipregnatione difficultătib acarta oucetesima nona gesima anta Sauonarolla nf. Insup Albert' magn' lib. De asalibus decimo tractatu pmo. Lapítulo primo carta cetelima trigelima leptima Tlegnti. Preterea guayneri? ope suae pracibicae a capite vigad calce vepbedi poffut. Ite i grta specki naturalis pte: capitulu notabile cotinei Qualitoiscerni pot viz ipediat pceptus ex ptemaris an feminae: quo iloco plurima de embryone quoqs memorant quib vocetib autorib si extrisaeca noueim sterilita tis cama supiobo v3.corpibo ab aeris nimis alterationibo a ventis itrospiratib ? leme pri qui matrice bi locet ifrigidatib exboc babitatiõe locox palustriu sole orbatox: Sulphureox zmorbo fox abjarte magica z exteriorib coeteris caufis fegntib regulis explodant. regio nagno aegliter ifluut supiora locags palustria sulphurea sole orbata z morbosa vitent. Quippe qo cautellarus buiusmodi remedion quoque prestatistimu si ab geris z venton psertiz îtrospirantiu frigiditate î thalamis viligentissime clausis iu nípino igne pfertí odoziferis clazoque calefactis bonts cibis substa tialib ? zidoneu spma multiplicatib ? vti sequentib ? veclarabit ve sci Atos arctissime i firatio mollibo auijo spirantio frigozio tenui tate cogredi pftat, si a nimio aestatis sozsan servoze i locis vmbzolis recentibo berbidis a flozibo odoziferis. Si ab arte magica capitis iccirco buius finis observet. Lodes pariter est recurrendus li ab alije exteriozibe caulie: quae funt plimae. Ignauia sterilitatie tozpescat:cuiº at si fuerit ca îtriseca : Duippe q a pricipaliu lesioni bus vt enucleat Auicenna: 7 vnde libet itrifecus oziginat interduz Eppetua iterdu no ppetua q di tempalis: Elliqui naturalis aliqui ac cidentalis. Qños medicabilis zqños immedicabilis. Benios ge neralem sterilitatis causam quae qui est vulgatissima. vz. infatium omittamus: Si est ppetua sterilitatis causa quemadmodum eunu chorum: similium mmedicabilis est. Si temporalis quemad modum puerozus zin tali resimilium. pura actas z qñoznon nisi medicata succurrit. Si autem naturante natura est naturalis. Ra rissime pl nug potius ministerio aliquo abolet. Locten si nalis é

tm naturata natura: Queadmodus e bzeuitas istrumeni Atoz ptri ulgz sexus iReliqua illiusmõi arte qua vocet Sauonarolla geta tis suae Abeo adeiuditio medico priceps i cap. digenis ralijs ad ipzegnatione facietib auxiliat Larta oucentelima nonageli ma quarta. No recipuam preterea iccirco censeo eiusdem Sauo narollae nri observatioem adbiberi oportere caplio de inanitioe r reppletiõe. De coitu rattendedis i coitu de regimine ei q ledit explio vlu coitus zilli? cui nocet ei? vimissio De coit? viminutio ne seu ei ablatiõe nec no de causis ipregnatione difficultatib obi s.naturaespirit bepbendi pot admirabilis: Que maxime ad ide adiunatifrascripta. Quae î tres pricipales ptes viuidim Pria pse berban a radicu. Secuda feminu afructuu. Zertia melliu a animaliu. vz. Artemisia ABadragozae radix z similia. Scieduti é artemisia valere i sterisitaté ex bumiditate facta. Má si eet ex sicci tate obesset appe ad facilit pot ex muliebri coplexioe veprebedi li sit piguis vel macileta. Quo primu cosiderato Si artemisia no uerimº p futură puluerizetur i eade oztitate cu nuce muscata z bi storta Higz cu mellevi sirupo simplici puluis cuficiat se quo ellec tuario mane det z vespi cũ vino decoctiois artemisiae. Abagisoz pdest si balneet in ag vecoctivis artemissae z solioz lauri vel susto mentetur extali aqua Abulierio natura Edicitandum autem coi tuz a matrice ad impgnadu. R. seme vanedae a rasura radicio va conteae cu ouis coctis det mulieri ad comedenduz ad ide equum lac Si viri potes biberit a paulo post cu viro coeat ipregnabitur Michae octo memorat Mini cu glicyrriza zaneto i cibu fupto pmisso in triduu cocaeptu muliez sterilitate emedari. Willaebiss gnegunt coire ministrande. B. testicioz vulpis floz palmae saty rion olybani albi.ana.tepa cu aqua calida z fac pillas istar cicerif rotundas q cui opus fuerit cu vino ministret. Lepo panas si bri af set z pulueris aligatulu vet mulieri ad bibedu g vultipzegnari. Si ver p triduu post mestruoz purgatione ipzeanabit. Rursus sier nido In quo iacet lep' femina puluis fiat z ex eo mulieri bet in po tu cuz vino albo i mane oztitas medii coclearis passa coituz imp gnabitur. Item ciminum cardamomum gariofoli nuces cupzelfine baccae laurine zomnetale calidum stipticum z aromaticum Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55 Abel volen liliacen lepozis coagulus fel capreoli vulpis testiculi a lapis gin corde vel ventriculo vel si rimatim quaerat in ceruina vulua repit climilia Interea ne querret colideranda e matricio co plexio qui si impedimentu esset ex ca calida i matrice ex calidio mi nistratis magnulegrei nocumentu recouerso. Simili de singulis tempam entis é cosiderandu. Idraeterea mulier q non cocipit. Si ea ignorante Utsupradictus e Bibatlac egnuz cuius gde p nau sea glitateea oportetignorare Tuggeus viro coeat Mocsisaepi? siat cocipiet Ides reodes mo fact senile Lepozinus stratu tenuissi me puluerizatu veuz vino sumptu Ad idez efficatioza sunt vulua z coagulu Lepozina puluerizata ab in balneo potissimu existente muliere cuz alije Jecirco idoneis cibarijs vel suani potu sumpta. Ad idez facit coagulu omne sumptu in cibo Paulo post viro co pulande Jecirco aut ante oia differenda è copula bonec sit muli er lunaribus expurgata Queadmoduz a plurimis phisicis tu ma rimae a salubzi libellonfo tractat i eox caplis q mestrua educut reox q pellut frigue matricie reox q curat matricie calozes. Ite ad menstruü educendu medicamen qogdez iuuat et ad pariendu z puerpaz purgaduz gargarizatu purgat capitis buozes coctuqz euz vino zbibituz remouet ventris volozetusiiz zpurgat flegma trituos cus farina ordeacea sedat iflationes eiusos folia trita cu sale sanat peordia bibitiga cua aceto pectoria sedat volore iciunacoa tuz aqua potu remouet stomaci volozez peozdio 293 inflationem Añ at infant es vi pueri patiut ventris volozez emplastrare pulle giú cũ cimino cofectu sup ubilicu plurimu cofert. Dullegij ococ tiõez vino mixta Abulier bibat moderant Abestruü lenif educit a pariente iunat bene purgat mulierem Loctum in melle a accto Loctu at cu vino z potui datu vinuz illo Cetris abigit voloze tuf sis flegmags vtsupra. Ité aq vecoctivis lupulor potui ministrata mestrun educit. Dis ita veclaratis esi oportuerit ministratis atq3 secuta inde copula Ipsa ad triduu vsom no reiteret. Ma piculu apturae matricis zalteri fpmatis additiois incubit q in gbulda mu lieribus. Primu corrupit. In sterilitates pterea rex odoriferarus oes adiunat suffumigatões ploztisoz peti vicistitudo Di sterilitas sit ex pte viri vel vice versa Iccirco insup In Auicenae ope plima

memorant carta oucetelima leptuagelima grta cap. 6 spmatis cau lis. Higs i plimis passis locis apud phisicos pfessores. Ex magi ca at arte sterilitati causatae aduersari vicunt ifrascripta. Eripe me Deinimicio meio De' me' Dicat magister totubuc psalmusepti es culigato ali necesse suerit viriliget ad coxa a soluet Ide heri di cit Argeto viuo i ceranoua claulo zad virile beachin verta alligato ad ide. B. fipillu faluiae flozes quallariana ex qbo fnecu extra begvirile meby abluat ver pdictio berbio comedat admiffari? In gbuldailup veten codicib' iccirco fic iueni. vz. Si ligat' mingat p annuli fozame bindicti liberabit iRurfus i alio codice sic reperi. vz. Accipiat ligat' mulierio anulu qua gestit opmer zp annu li forame migat in poclo lotif que par nescia pp nausea Illa mulier bibati vino vel i iure: Ite ad ide Elccipiat vir mercurin viun ques iceranoua claufu fibi liget ad brachiu verty r cum vult cogredi: ponatillud mulieri bzachiú supra caput Adide. B. vni Zarois testicios a cumellis alligirulo coquat in vasculo vno sex puoz cu ag fontis curretis z ch bh cocti fuerit z girin illa ag diffoluti mini-Aret postea illa ao friaida ad bibedum cui op fuerit p noue vices Telteloz comedat i melle cufectos. Bartbolome ve motagnana caplin cudit notabile de memoria grudaz medicinaz ab occulta natura ad generatione facientin Atos Antoniº ante oeo guayneri us In ope practhicae suae Plurima iccirco memorat nota bulia. Quae vir illenimiz excelles tu viligetiffime posiuit Zu et ordina ussime memozanit Aecno bon' Abelue Quippe q vel omissis re lige Auctores p sterilitatis cautelis Satis supga nobis satisfatiet Tracs ad buani ia seminio vittinitões rgeniu es allacrit accedam

Desemínio diffinitiõe a genio capism.

Tonia se cuo virilio ab ipla iterdu veritate coactae vel mulierio expsta sententia a femineo pstat a vigorio quo da acumie geiali. In difficilima qq3 conat. Quo circa plato p naturaz inqt vero mareo vbiqz gentium non modo iter bomineo. Dez intercoetera animalia quoq3 seminio plant. Ideo a masculino prinos spmate q3 a feminea gutta Incipien dum moerito putani. Mibil cuz. Alberto qdez magno pbabiliuo

vicens. 3 q virtus formatiua Zota sit in maris spmate, pindegz vero nomine z pera ratiõe spma vocat cui gde diffinitio est infra laipta.vz. seminariuz spma masculinu Maz muliebre formari ap tius q3 formare sanguis potius mestrius seu lunaris est appellan due nibil aland eft niñ fubstantia y ltúní cibí puristime confumatis simega vigesti in subtilisimum sanguines vigaredacta zadalbedi nes postea ob maturationes agitationemos causata solario genera tionis substantia 7 a primo ceu motore motus quoddas 7 moues ad suispetie ppagandaz. Pithagoras. Semen effe cerebzi filla quae in se calidus contineat papore opinabatur. Dalienus. Seme bominio est substatia pura bumida a calida ex qua sit bomo. Est ralia fim alios particulalioz Jecirco diffinitio Semen est Quod actu fumit aut a terra aut ab viero ad gignendum aut fructus aut ioetus Sifruct' tunc eft substantia quam a vegetatini generis inti ma pre Sol ad animalin plus radiplius generis repatione Suo foeta caloze trabit cuz tegminuz quasi befensionuz ne tota ab ania ibus absummat varietate ad exteriora Duic generi ppiqua este videntur anialia quae p coituz non gignunt Ut funt quae in igne viuit à pyrribia vocant apbenix arabicus Apes anonulla alia. Si foems tuncest liquoz ex cibi vecoctive in corpore factus ac vif fusus p venas a medullas q inde vissudatus in renibus quasi in se tina coalescit ciciterazo coituz vin mulierio vtero susceptuo uisce rū caloze z mestrualie saguinie irrigatioe natura opante formatur in corpus z fit animal. Rurfus in libro de mebron ca Balien? semen bois est spiritus z bumor spumosus Atgai libro bespmate oscedere spma ait ex bumore ois corpis r ex subtiliori na bumoz quattuoz. bumaní cozpis fieri. Mabet.n. inquit neruos z venas attrabentes iplus a toto corpore ad telliculos z nerui zvenae emit tunt ipium completus tunc affotiatum guttae mulieris recipitur in matrices a pinquescit matricio caloze aspiritu atrabeto per arte rias subtiles z ille exterioz spiritus non permittit exire interiozem. Sed conftringit eum ad nutriendum puerus z calefaciendu, Ibo ftea venit in matricem alius fpiritus z vertit sperma z guttam femi nae in naturas carnalem caloze matricio coadituante. Peterea in eodem vicit libro Balienus o spiritus qui est in spermatetres

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Magl. A.5.55

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

babet virtutes pprias quay prima enecessitas. Secuida virtus. Tertia elicut organu Mecessitas at babet ouo opa Lustodit.n.ca lozez Tenutrimentuz spirit animalis Quox virugz e necessaria Cirtus vero éi eo qui facit coplemetti formatiois Deganti aut le exhibet adh qo ad oia mébra vecurrit ex opatione animae q sicut artifexe in artificiato Et puta vtrogs spmate i matrice no th aegli tervigozoso nagyvirile qz calidius emuliebri pstat &d id tm agit q est virilis quali nutrimentuigppe cui cogrua glitas potius q3 quatitas regrif ad generadu:bince q omncipma magis babetu dine qui frigiditate viveriz vtgs nonuli senciut nimia caliditate ven sitate v raritate quin paucitates naturalitate excedens ee sub inaep tus a pter quaulibet bau glitatu excessinas vis vigz inaeptissimus ree Haz vt ad optime in buiulmõi cultura nra kendū leminis plat ca liditas tepata Ita nimia nocet. Disidozus. Semen tenue locis igt muliebribo no adberet ellabit.n.nec vim by adberendi. Similr 7: crassi vi gignedinon baby @2 muliebri sanguini se misceri pp ni miaz no valet spissitudinez. Signa aut alteration u buiusmodi In libro tertio tractatu altero carta sexagesima sexta z cap. octavo de natura voilpolitioe bumiditatis spmaticae voeterminatioe bubio ruz glunt vebachumiditate inter stoicos zpipatethicos posuiti ope de animalib Elbertus magn' Quae coingatos phis steriles ouco cosuleda bos peoppeipue coplexioib vi cibis potib 93 tempent admoneo Sanigano ad voluptate im imo z generatio nes modis tempibus que copulent observatis. p cuius gde genitur pparatione. Primus sobrietas salus castitas ad temp? Higs exer titius moderatus colant z pterea in rebo oibus tempatia Quippe q suo loco enucleatius recludemus Munc psentioza pcurramus. Spmatis quoz funt causae. Abaterialis formalis efficiens tina lis. De aterialis é bumor sanguineus belatus p venas ad testes ex corpetoto g exoi membro p resudationis modu maxieex princi palibus, ppzie ex cerebro lecundus bippocrates pfecte nodus co uerfine fa g sit apt' couerti. Lausa formalie pleius forma duplex est. Scilicet substantialis vaccidentalis. Substantialis egebominus este a bocp spiritus gignitiuus receptus in spumoso eius babente potentias trius virtutus in iplo unitar quas befert ad testes Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

a triplici principio z spiritus triplex ab eo pcedes vnitus i spiritu iploig recipit alteratione in testib" z copositiones aptas ad exerce dus act generatinae vitutis q i ec nro lut pozes alterandi z ifozma dí quoqs no exmateria vidicit. S5 circa materia principalif ofidit generando extra triplex mebro & In quo qo virtutu de virtutibul erit i spiritu genitiuo In eo disgregatur discernit zappropriat sm exigentias virtutio cuiuslibet iberentio illi cui? apud medicoo basis sons a principiú vicit Accidetalis e albedo quaz recipit. Viute coplexionis elemetaris iplox testiu. efficies e virt' generativa cus plexioe testin q ouplex e. Una imutatina Altera iformatina Im mutatina e illa q ex corpis bumorib generat ipma i corpib mares generatibus vel feminas. Eltera eq vtutes viuertit q funt i fper mate a pmiscettepando fim o vnicuios couenit membro vano pti couertendaein arterias coplexiones, ppzias arterijs viic be alijs. zillud scoo. Postos spmata vir. os cocepta fuerint in matrice zp mirta simul i ea Informativa est: q pcepto sui creatoris vnuqoq méby informat fin viuisiones couenientesilli. Sinalis est ad conservandas spetie p individui generationes predente ex comixtioneouop spinatu receptop simul in matricio cocauo le ipa stempa tíus instar coaguli: Do cus calidus sit digestus zspissus: sua virtu te intrinseca agit in lac frigidus indigestus z aquolu z coagulado couertit in caseu z queadmodu coagulu non ingredit in substanti am vorpozeitatem cafei. sedvirtualiter tin. Sic magno Elberto 943 phate semen se babet in generatioe embryonis. Salienus in fantes ingt no emittunt semen foecundu. Decrepiti vero male foe cundu emittut vel pp ratione regiminis que forsan pressit ab ebrio vel patiente nauseatinas satietates vel ab eo: q multus coinit. Seu ratione prauae dispositionis, quab egro vel babente membra be bilitata processit: qui raro generat maxime si principalia fuerit: vel ratione inaeptitudinis viae vel instrumenti quab babente viaz longam processit. Ham'pro legato nimium spatio motus eius ad matricem penit calozeiam fracto z spiritu exbalato, quare no generatsicut a Mippocrates vixit a ecoucifo. Quippe oportet sper ma ad boc ve gignitiun fit nullo tepoze maner extrappria ozgana

मां विकास

13 autin particulis bebitis effe viri vi feminae copulatae.ne ad ma tricis cocanum priulos veniat alteret. Ac eins virtus corrumpat. A tempore vero: que par vel nímio longo tempore fuerit retentum Maturam veneni interdum affumens fit ad naturae intentionem i pfectum ad vestructionem vero coueniens vel a materia quae a ci bo processit inaepto vi a proprietate generatioi cotraria Et iccir co i practica Sauonarollae latiffie vica phtiz vucetesima septuage sima secunda enucleate admodum tractat. Loca biemio tempoze bymenea: sint bfi clausa pauimentata nitida oznata Junipio prefitim ignefumiloz odoziferis calefacta. Dis autem autumnique pozi bus tempozata. Estatis vero qo tempus iccirco p salute probaue rim iple nequaquo vmbzola recentia flozibus odozifera: Salubzia lucida maxime si placet patieno: Leuissimo vel nullo potissimum vento pflata: Quae no ad libidinem. At gratiozis gdem foctus'ge neratione parent. Mamo ludicra buiusmodi coz letificat. Quod rem ad epar legat intellectam: appe g cupidinis bospes est: aquo riuns descendens ad renes:intellectum a corde cocupitum ab epa te ad iplas oucit vbi eiulmodi cordis epatilos paflionib lemen ci tat z foecundat ad memby vnde: Quod absit: si cadeno in aqua su dum petat fuisset vticz ad generationem idoneum. Bocaut iuxta reliquoz pipathethicoz sententias exitatoto Unde longe tñ visse tit Albertus magnus . Id affeuerans effe spma: q8 b3 naturam ex forma agente a materia o fit toti conuenieno. Dabeno similitudi. nem ad omnía corporio membra. adbuc alij vicunt: o sperma est corporis quaedas vissolutio line bumorex vissolutione egredies sicut sudoz. De agnus autem philosophus vicit q est superfluum quartae Digestionis: quo indigetur ad salutem spetiei: Quo ad esse quod babet in individuozum successione zideo melius bicit z co. uenientius: p sit superfluum vltimum B est ex vltima vigestione re líctum quod additum fuit super illud: quod est corpori assimilatu Zaliter autem additum eft superfluum in individuo babens potentiam vi toti co pozi affimiletur fecundum actum vi in capitulo per quem modum sperma est In corpore spermatizatio. Larta ce tesima nonagesima quarta argutissime in opere be animalibus di-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

sputat idem Philosophus vbi preterea venam in maribus:quae: seminum ratione continetur ouplicem este declarat Pempe paulo interiozem: qu'illud seminis obsceni receptaculum. Sicut enim renes duo sunt Jiemos testes Ita z venae seminales duae in vna tamen compage coberentes quae videri possunt in animalium cozpozibus cum interfecta patefiut. Silla vexterioz masculinus con tinet semen. Sinisterior semininus video in toto corpore pare bex tera est masculina Leua vero seminina Ideogppro prestantis ma rie generatione iter caetera bextimae sint matronae copulate atos peracta vel copula vextrozius iaceant aliquamdiu Interea letis in trinsecus cogitationibus quae seme nobilitant vebet applaudere Percipuegin copula elegantis cuiuspiam virginis virings cozdialissime est animaduertendum Quod non tam generationes qu ad generationis exptum prestantiam est admodum accedere. Ma secundum precipue coeuntium parentum curas liberos opertus est faciem saepe saepius mozes referre. Mic equidem puto quod Polinius inquit. Maturae vero vis Atgamaiestas i omnibus mo mentis side caret opere precium non eos penitus puto inanes qui iurta bistorias vel saltem sabulas celatas aut pictas in thalamis babent imagines formolissimas quippe quae sedulo per ocu lozum obiectae speculas ad mentis agitationem accedunt quam in geniale semen acsperma eiusdem spiritu cogitationis inestabili ter opinamur accedere. Sunt qui vicant. Si nascentium placeant oculi nigri sozix edendus In prima embryonis actate z etiam at Betiam pla propter nauleam inscia vetur pregnanti vi potissimu conscia Si nauseas non babuerit Insuper ad bonam indolem bo nosquares indie presertis copulae facit sobrietas quae quantae sit bonestatis. Balyenus maerito iccirco audiatur. Sobrictas a cuit sensum servat memoziam sincerat mentem virrigit vultum integrat pudozem Abittigat vitia vigorat saciem expedit cerebrum Soluit linguaz explicat sermonem Mutrit medullas confortat sa guine curat venas plirigit neruos Tenit libidine recreat somnus propagat senectutem Atq3 bominem stabilez facit. Plutarchus Quilemulieribus generandae gratia sobolis admouet. Disoio cii

i di di gene di il

a m ge od

uo epa mci

the next addition of the co.

le re

po inlo

14 ce



Beipla itaquectificantibus becg foecodantib' allacriter fertani mus pertractare Spmata itags foecondantiu triplex est genus pai mum quod maris tantum alterum quod tantum feminae Tertiu quod virungs sperma foccondat. Aldaris tantum foccodatía omnia funt concarum presertim ostreorus genera z similia Que susqa begg possit aligd vel cu ferre soemineo mulieris vero tm fut eruca ruta Titla ude vius. C Ruta viris venere minuit mlierib auget. Preterea comestio testiculorus cerui actauri sumitatiogs caudae pulpinae mulierem stimulant ad libidinem Etrug autes sperma foecondantia sunt que per ordinem alphabeti in capitulo de spermate reius vispolionib' posuit Sauonarolla vica vucetelima sep tuagesima secunda zque in pria sui opis parte posuit Adicael sco tus oica quinta nec no insuper quae in varijs locis tractatus tertij sui volominio posuit Rasio presertizi secundo libro ve experimen tis z confidentija vbi vt ipse vicit medicinaz mirabilez z expertaz ad coitum pocet. Atquin eius preterea. Libro quem buisionum appellauit Fraciscus insuper pedemontanus: Joannesq in suis voluminibus Abelue:presertim in libro de medicinis universali. bus: vbi vulpinozuz testiculozuz confectionez vocet necnoniccirco plurima: Quippe qui liber qui est ad omnia saluti conferentia generalis vebemeter: Regius tamos cibus est appetendus. Quo fine recunditum equidem fore vnos censeo Abedicum neminem. Alibi modum ad litteram conficiendi testículos vulpis sic inueni v3. Eft quidem Satirion bona ptilicis etbicis z confumptis zeft medicina impiguatina bona v coituz multiplicat. Abodus autez operationie talis é. R. Satirionie.i. vulpinozus tefficulozus in suf ficienti quantitate ad minus Libraz, f. qui minuti incisi in lacte co. quantur e vino albo bulci super prunas cuz autez ad lactis quali consumptionem suerint bene cocti tuc super eos sunde olei Amig dallarum. 3.111. agitentur conterrendo cum ligno. Mostea tale ly. rupus superfunde. Resucci bugolosae cocti r expumati libra j. suc ci pomozus bulcius bñ maturox grannatox. 3. x. zucari albi z bo ni libi.if. De ilceantur agitando cus predictio viqs ous eio lit cope tens becocio beinde ab igne beponant z piciat belup cinamoni subtilis velecti quittas q puenies videat ben, al. v.ru.añ. 3.11. ligni cill

ex do.

ūin

Hi

3817

ullo

ciba

311

êde

ftea

rug

uip

mili'

terri

cteus

ndag

nulba

ixeri5

nima

aloes. 3. lij. sandali citrini. 3. j. ola simul cofice z poei vase vitreo ad pluos feruet. Lotra aut vefectu impotentiae coeudi. R. baccas lau rinas eufozbiu latiriois radice Quae oia simul bulire fiat in oleo adeo vt siat gli vngueni: Quo testes vngat renesq3. Eld ide viasati. rio plimum iuuare laudat. Ité pdicu bh coctax comestio plimus inuat z recetia oua sorbilia galinacea ac testicio z simpliciu bii coc tox vulpinox comestio adidé valet. Ide faciút ifrascripta vy si ex eis fiat cofectio ad vsugz kuet vrticae semina gingib pip logu gari ofoli galaga fatirio. Sut q vicat si virile mêby vngater verrio felle seu capzae plurimu ad coitu stimulat Idez i semina opat si psoli teca itra pferti labia fougat Sut infup q fano boini exterius polita Ipma ml'tiplicet vt fel iricij muse fabue abzotanu saluia nasturtiu apiù celidonia camoillae oleu z similia vonesiù iterea plini de audiat. Tria folia siluestris erucae sinistra manu ocerpta ac trita i ag mulfa si bibat venere stimulat sa nullaz viri seu feminae iccirco vifferetia facit. Hos mulieris tm venere boc stimulare magis iudi camus. Maturalifima aut ad virauis venere fimullada pafferus putam' pullozes colobaceoz bomesticoz piguiu comestides ? ibon ius cu recetibo ouis galinaceis cinaomo pipeg coditi. foe cudat insup spma ab exteriozib pmitiuis bieme. s. vere in viris eftate aut z autuno i mulieribo. Maturalin iterea sensun visus audi tus maxiegs tactus incitamentus omnius. Cidetur mibi pftantif simu obus quali ad metis arcez portis accedit quor pinde molli b° curis i velicatis piti r otiolis bominib° amoz nutrit didegs fp. ma citat z foecodat atos p fomnú z vigilias tepatas ludos iocos z similia moderata: Quippe q singula nec n alia iccirco pluria cus ab Auicena Sauonarollag latiffime vilputet omitta ope pciù fi qui iccirco fuerit curiolioz cozude Auicenae Bauonarollaega po tissimű familiaritate fruati caplis vz de spmate z igenijs z alijs ad îpanatiões facietibo carta ducetelima leptuagelimalecuda nec no bucetelima noagelimaquarta. Ralie ilup i libro quto caplim dije cudit q auget spma zq valet ad coitu pcipuu itcrea iccirco remedi um é virile plerti aliquadiu spma fuare ad boc.s. vt sit bit digestus ac viscosu cui nimias ti reludatiões suapte. Li casuz exeutes ministerio pstat cobibere qo i caplie de cura multiplicationie spmat Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

ac 8 gomozza 7 pollutőe carta bucetelima leptuagelima tertia 80 cet Sauonarolla qui generatione fraudat coitu frustrato Anc cu ad plisicatione tim vitute cu ad voluptate timmo vitiu: cu3 ad vizq3 neq3 vitiu neq3 virtute. S3 naturale eqde3 puto instinctu3.

(Be seminarioz valiu3 7 mebzi ca 7 genio cap. Auartum:

Um ad ppagandas bumanítate voluptate mediante:ou plice fore fexu natura statuerit pleque fuit Buplex vas p fexuñ oifferentia ABasculina. vz. z feminina pficere: Qui bus nodu ipli naturae tri fatifiactu fuerat:nili infup iftrumentu adderet quo pomixtione maris a foemine semena geniali spiritu in locu vebitu trassuderet. Queadmodu innuere videt Huicena car ta oucctesima septuagesima que capio de anathomía testículo 213 z valit spmatie: 28 gdein matrice vextimu vt plimu eft masculinuz. Sinistimu vo e couer so Be vtrogz. s. simlimixto idoneo imatrice binc vel inde bñ locato loquoz: Do gdez sic est in generatioe ca prima z melioz moues pforma. Meggieco Alberto magno te stenäliter posset sieri. Si.n. sexus no essent vistincti. Is vniti licut in platis no liberaret aligd seminis ab oppaco terreo i tatas puritate p forman fenfibiliu ablogmateria effet fulceptiuu. I aec.n. eft pci pua ca vistinctiois sexus vtid qo est i mare ppinquus formae exi ftes depuret ac digerat alique materiei ptes vt puritatis tatae lint lu sceptiuae Mõ.n. boc mõ post vigerere nisi separet eas aliq modo sepatiõis ab ipuriozib. Mecpost separesi vius masculina voigs viuti feminae p subiectu effet imixta loace igit ca precipua e sepa tiois sexuus in animalibus vnde ad rationale tm accedamus.

De matricio r secundinae ca r Benio cap. v.

Abniu psectissimus aial boies dissentiat ls epicur pia
tatope natura videt aplecti o multiplex molissimus

tatope natura videt aplecti o multiplex molissimuq3
gremin i mris vtero admirabili genio ministrauerit ap
pe qo pncipalit bipartitur pma ptetanog generale vixeri z matricez vocari alteram specialem ceu z secundinaz nempe q
pretidentissima natura tanquam in orbe vrbem in vrbe vomum
stratum quo construxit tam tenerrime quidem vt pientius quid sit sa
cile non reperiatur secundina cuinsquidem natura suum tanta est

citis

143

COC

ier

in fel oli ita ini co

igi

rco

iudi

eruz

cob cus ciú si

is ad

nec 110

n Bije

emedi

eftu3

a mi

mak

foetu pleg caritate vt ab omnib euz aduerlis quatu potest foues ac preges ad nativitate perducat quo bie ipuerperae viero relicta lugubris ceu anxiaca grens quali amissum tandemos in ptero no inuenies ifante lequit extra vien: Quib postremo matrix quogs destra grulle similis prozquetur unde diebus pluribus puerpa do lozat. iRemedia aŭt i libro nro de adolescetia tractatu pmo z capi te de regimine puerpe post pri viligetissime isinuabim? Inter ea plentioza percurrentes ordine recto prolegmur. De matrice rectificada rfecudada. C Lofortatis i supioribo virili semine r semina rio par est de matricio bospicio rectificado a soccondando tracte mus. Primu itags qo regritur e vt matrix lit iuucis apta i fuo fcils loco salubris boni teperameni i caliditate no suffocata z lunarib expurgata. Queadmodu in sui opis libro tertio vigesima pma su ma tractatu pmo Deradicib' z pncipije coceptione z partu vica bucetelima octuagelima fecuda r lequeti exactissime scribit auice na nec no illustrio phisic Dichael noster tractatu sexto vica vuce tesima octuagesimapma z capio vigesimopmo ve mebris generauõis i semellis roe ipregnatione rotu atoz sequetibo, vz de signis coplexionis matricis o mala coplecxioe matricis de doloze matri cis De ei' oppillatiõe d'méstruis reopretetiõe De fluxu non na turali menstruoz Defluxu bumiditatum aliaz De clausura ozis matricis z coeteris ei egrotationis voi adeo scribit amplissime viccirco meo gde iudicio 'Reliquu posterio nibilsit. opepciu sata gere bic mibi videoz ad locos remittes matricis rectificatiois 7 fe codatiois studiosos o vimaxime o de matricis egrotationus re medis unde pendet ei rectificatio z foecoditas i libro não o ado lescetia tractatu altero suo scilz loco mibi Deo date pariter agent du restat nibilomin' bui' capitis babita sus begaratioe Titulo rus no nibil iccirco supficialir gli visserem? Itaqs si mulier co quia natura forfan fit nimis patula negt cocipere Quapp matricis collu quasi fluctuat indirectum vnde conceptio impeditur:poterit cu aluminio puluere a fanguinio deaconio ac atramenti confectio cu acri aceto zintrapolitis ad aptitudine coarctari Queli lepius liat viuti 3 tenuerit nimis claudet. Ide viuersimod sieri posse ili.nro be adolescentia tractatu primo preuirginada muliere memorabo

Matricem preterea rectificantia & fecodantia funt que noster qui salubzie vicitur libellus vocet in eox caplo que matrice preparat ad pceptum carta vigelimanona. Ralis aut in libro gnro caplum De ijs cudit q aufferrunt bumiditate inde. vbi muliere maxime pre parat ad conceptum q silolio pariter thureg suffumigetur magis bispoit ad pceptu Ide ex laudano suffumigatio facit ipmqz subpo litu z emplastratu. Danaede presea seme z rasura radicio viacotee ouis recetibus apte coctis supposita mixta z in cibu cu vitellisipis mulieri vata venere excitat matrice ppat ad pceptu. Jte nepitbe suffumigatione subpositiones bene calesit mulier z babilitatur ad impgandu Theodoricu insup anacardinu Tscamonee modicu p pessariu cofecta z supta prima nocte vel secuda foecodant viripo. tente. Li axime ides fit si vir edat coagulu lepozio mario r femina feminae Deinde copulent Si aut matricis nimia, ppter bumiditate forsan mulier negt cocipe cinio radicu cauliu intenui lineo saculo rarogitrapolit' liccat buozes Ibzeterea nili naulea babeat plcia si babeatinscia mulierbibatlac equi cu viroco deide copulet Adu lieris ant babentis matrice siccam umbilic' asinae lacte frequeter madefactus maxime cu'coire satagit facit cocipere. Ide fit si mulier saepe viatur granis peoniae cu vino ieiuna cuz mastice mirragz cius vmbilico emplastato. Ad idez. R. testiculos naue suiliú pullo rū quon in cibu mulieri dabis duos fummo mane. Deindenibil edat víqs ad ouas boras paríterqs ouos velperi vabis post cenas buas boras postea phoras moret sine cibo. Tsic successive siat ad coplemetum cu virog iungat cocipiet li ve voluerit. Idez fit li ex ircino seuo succoos berbe pariariae z benloiae. Elna vnguento fa cto viripotés virioz patiés Doulier saepe subugat Zaronis testes in aqua coctos modica tenuiter beinde incisos si cu pipere mellegz cu fecerisin cibungs velpi mulieri vederis q p nocte viru patiatur impgnabit. Ites fi ex bamae felle seminegziesticuloz vulpis z pi pere ac erucae semine de quolibet accepta pte ad pondus aurei z ex melle. 3. if. fiat ellectuariñ ipmozmulier teneat viro conicta cocicipiet fi fel fit ex femina cocipiet femina fi ex mare mare. Sut qui vi cat si lapis qui inueniri pot in ventre vel cerebro aglino trit' detur ad libendu in bono vino seu cu alje vomini cibie ad comedandu

3

00 cp

api ca

ctiv

ina cte ils bo ica ice

oucê

nera

gnie

atri

114

1218

ime

fala

7/6

TO

ido

zerv

tulo

quia

acol

गंछ ट्यं

efial

nro

abo

rad brachin liget. Beinders cu muliere ingat faciet illa gr pmu i pgnareide sit lapide in ventre seu ceruina na repperto a muliere p fertim viro copulata lato. Ide facint pluerizata peoniae grana cu thure mixta mirra a mastice i pott scilica supra iciuno sto cu bono vino rubeo. Dieŭ insup er lignis ederae cu q vmbilic vog ad nas ongatur ante a retro circuqua oz matricio supfluitate apsumit ma tricequipam babilitat ad foetura. Ité viatur mulier boc electuario R. dactilo plibra.i. nucu muscatar r canclle an libra.i. gallae exa gios duos. gingiberis exagiuu.i. zuccari libra.i. omnia confice cus melle simulaz quo ad sufficiat bene cog reritfactuz viriliaz psuetu dine fungatur a fiet. Sunt qui vicat boza coitus priusos mulier cu viro iungatur si accipiat rutae succi sibioz ponat cla in ozificio de indegs iungat impgnari. Item fenugrecu tritu cu anatio pinguitudine cofectu matrice impositu babilitatsed naturastringit. Item li gni aloes fumus receptus matrice babilitat. Rurlus. R. cerebrum cerui ve. vituli ylopū bumidū butyrum vacinū vel capzinū cerusaemodicu gumi amigdalao storace añ exolbuo exagui.i.mel ad pondomniuspici exagios buos terreda terratur a coficianta aq per alambică extrabat qua p triduu mulier vtatur ante cibu. Yo stea cũ piro iugatur z siet. Item. R. lepozis seminae natura qua bñ affabist puluerizabis mulieriq i potu cu bono vino ministrabis Iteli mastice accipias canela nuces muscatas gariofolos ex oibus exagij medietate vin puluere redegerio qua li visteperanerio cu aq pluuiali seu que melioz eritrosacea seu cu aqua saltem decoctionis rofarum fimul oia cu fecerio ac trociscoo fecerio quo ad vmb2a3 liccaueris z cu opus fuerit vnu vel duos disfolueris in ad rosacea vñ fum exallaucrit q si a balneo presertim exeute muliere suscept? per partem sit inferiozem que protinus viro copuletur presentane um aiunt remediu ad coceptu. Sequitur medicina ad aptandum matricem a concipiendum experta. R. gariofolozu piperis añ. 3.1. cardamomi cinamomi gingiberio nucus muscatarum melgetafi. 3.i.cu vimidia aneti. 3.iiij. rubagarū. 3.iij. cumini. 3.i.feniculi. 3.i.fe lerio montant. 3.i. omnia ista tenuissime cotundantur z cribellent postea B. mellis. 3. v. quod ponat cu sedulla cautella ne efferuescat z in ignem vecidat ad buliendu z frequenter expumetur cu autem Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

bene bulliuerit perfecteq expumatum suerit tunc ab igne bemptü frigere dimittatur z cū iam srigidus suerit dicti puluered inponant benegs misceantur sic ellectuarium erit sactus de quo sumat musier que secundari velit vnum coclear post prandium alundas vesperi post cenam. Deinde per noctem cū viro venereas valent vires pa tiatur Iccirco Daly astronomus infrascripta cudit capla. Inscie do visti pregnatio persicietur seu no. Utrum pregnand vnum vel plures pariet. Ité in sciendo astum est quulier peepit si est masculus secus vel semina. In sciendo quo tempore erit partus. In sciendo vtrum partus erit diurnus vel nocturnus z capim in questione pro silio z suis qualitatibus que si que piam delectabūt ad balym illum remittentes Pos ad caput sequens nostrum accedamus.

De seminis ingectione z genio caput septimum.

il din no las mario

ra

cus cui cui cui nli

am

TI

dad

taque do bit iaque de la presenta de la constanta de la consta

Hamq libeat omnifaria de bumani scilica generio substê. taculo virili quidem femine pertractare tamen cum ab Eri stotolenecnon alije viris amplissimis. Tum ab Elberto presertim magno in operis be animalibo libro nono tractatu primo carta centelima trigelima quinta atquin libri quintidecimi tractatu altero caplis primo secundo tertio z quarto de questionibus que sunt despermate van sperma descendat a toto corpore sicut di xerunt emphedocles 7 anaxagoras ac de improbatione dictorus emphedoclis anaxagore per causam masculinitatis asemineitatis z per causam generadi vissimilia sibi in genere z cui modi sit principium generationis quando vicitur q ex spermate fit genera tio necno carta ducentesima quinta capto decimo de dispositione spermatis femine z maris z quomodo se babent ad conceptus ab Auicenna preterea principe a secundo scilicet caplo de virtutibus naturalibus carta vndeuigelima vlq3 ad fen altera libzi pzimi atq5 in capitulo de generatione z virge eicetionibus ante me lit argutifsime diputatum bine me equidem paucis absoluam. Seminis na turalis virilis iniectio nibil aliud est nisi nature spiritus p vicistitudines a venerea voluptate ad generatione expullus q per tres aut quoz comunit vices pplet quaru pma est fortioris viutil vii qo in

bomine precipuli est cor generat. Isrima seminis nacy bispositio ad virtutem tendit vitalem enestigiogs ad naturalem z animalem Cirtutio animalio Balienum iuxta, ledes è cerebrum virtuo autè naturalis tuas babetspetics vna cui sinis é custodire indiniduu Tipm conservare que ministrat in renutrimenti vo nec ad finem vi tae nutriat corpus: 7 buius quidem spetiei sedes est epar. Altera vero cuius finis est spetie coservare q est ministrans in regnationis z sepatex ipuribus bumozib corporis spmatis substantia. Deinde nutusui creatozia ipm informat a bui? que spetiei babitatio te ftes funt Girtutis aut vitalis sedes est cor appe qu'oiuzistaru opa tionu est principiu epatis vt fundametu a quo ptinus incipiete coz dialiprima substătia sumitalimetu ope ptiu seminia in matrice bii visposita prima opatio est rarificari: z spumosari, vnde vessice siunt primu tres scils cepbaliteca carditeca zipateca vnde ptinus cotinuat orxiteca q ante th ombilici pfectione: quo cibat embryo non integrantigppeq vt ordist vinat öternű velicarű nűerű caulantia quozin coini pariter funt necessaria. Appetit imaginatiu fpirit bumor eventosicas. Appetit'vi Lostantinus ait cassiane is elt ab epate fous a corde buor spetialifa cerebro recomunit a toto corpe vetositas aut mea senteria a caloi buiditatis pricula subtiliozei ve ofitate vissoluete zad geitalia mebra virrigetera que verofitas cu e ficca z mlta virile mêbu vt Albert' vicit fit gli offeu: ita opp nimia illa vetolitatelpmatis via interdu opillat z no exit.nili qualicitulu ventositas illa remissa suerit. Dincincoprebesibile naturae vim ee certu est sigde illico ase accidetia opant qo pculdubio cogitatiois a copular voluptate tătulla remissio satis vocet a dmissarij appe q inmediate ventositatioilli vebemetia simul remittit z exit seme qo firetrozfuz turpiter bauton instariniectu fuerit Ibippocrate aucto refilii q nascetur si mares erut sodomitae. si feminae meretrices ad qua alio sententia calle videtur Rasisaccedere dices in sexto libro vescitentis zintellectibosine gbus rectus medicus esse no potest. De ozu ratiois memoriae egritudinu z membroz filimdine patri bus refferri quod gratia vispositionis celestis a liberi arbitrij licet lemper non verificetur tamen lemper est verisimile nanca a pater no semine quippe quod est patris substantia filius in matris vtero Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

oziginatur z viuit cuius quide oziginis curiolissimas vistinctiões cũ exactistime p successivas naturae necessitates alio mõ näsiter nõ poste sieri pspicacitate ingenio paste adam admirabili intellectas peni tus philosophi visputaverit z pcipue Albertusni in opis ve aialibus libzo nono tractatu secudo capsis arto anto z sexto carta cen tesima trigesima anta sexta z septima nec non iusup in sibzi vecimi tractatu altero capso tertio. folio cetesimo adragesimo secudo vbi etia ve causis tractat masculini z soeminini pceptus nec no, in solio vecimo nono z alibi. Precipue in capso ve gnatione embzyoms Alvicena z savonarolla carta vucetesima nonagesima octava Aristoteles pterea Saisen Bartholome ve mõtagnana z Abichael scotus medicinas ad gnationem vocet exasitas quas ne illo penas induar qo circustantivo vemuz pcellis estet ommitta indeco z ad spmatis vtriusa efficace piúctionem accedam.

De spermatis muliebris piuctione 7 na caput octauum.

Tcut viri a mulierio ita semio a spmatio bumano zidonea I in matrice copula ad boc vt generet bomo Requirit in ea nempe comixtioe naturali offi certamine si virile seme pua let mas generat si spma mulier sicut naturaliu philosophoz Pain ceps Briftoteles atq3 Dippocrates Balienus Auicena vi buiul modicathalogo merito magnus Elbertus appelland offeruere. Electio aut q in boc quenit vt Daly recte abenragel pliderauit est pt ponas ascendens signu masculinu a directaru ascensionu a anaulos esigna fixa e bominu ascendetis i ascedete vel in celi medio το primus planeta qui trasiuerit per gradu ascendetis i ο είξοτε sit fortuna Tapta luminaria cito magis poteris. In bac electione T maxime luminare tepozionec lit fortuna in copiaz anguloz litth ibi fortuna falua r fortis r couenit in boc aspicere ad vominu asce dentis z eu custo dire ne infortunet. In nono mense ac tepore coce ptionis qui illud tépus erit nativitatis z si eu custodire poteris ne infortunet a feptimo mensenec in decimo a conceptione. Alelius erit quia nativitas effe pot in ils tribus tepozibus supradictis vno necesse est vt sit in istis tempozibus soztunat a potes a similiter lu minaria. Duiulmodi auté vissicultates aliegz quas astronomi intractabiles quali religre in nostro qui astrologie suma vicit libro

n tê m

npi

tera

mie

te

pa

oz

ōti

101

gad

libro

patri

licel

rtero

beclarant. Itaquiboc in loco ijs ommissis ad coceptione z genera tionem iam alacriter accedamus

De coceptione z generatione caput nonü.

Equit nunc vi de iplis coceptione z gnatione vilputemus Itaq3 coceptionis 7 generatiois viffinitioe phabita ab ac cidentije animi merito pmū incipietes: gd coingatis pferat platonico gde moze:qui opoztere vicebat eoz q vicunt:pzimo vo cere vnu quoq gd sittlibenti qdez animo recludemus. Loceptioest viriusq3 spmatis ad generandu a matrice opbensio: qui in genera tione e actus prim?. Beneratio embryonis inchoatio zest actus fecudusique legtur impgnatio : q matricis est acus terti qp2opter mariti pplexiois plertim fanguineeregulis quas in tractatu altero De inanitiõe r repletiõe r caplo de coitu r attedendis in coitu carta ducentesima septuagisimaseptima z sequetibus docetsauonarolla regulent bos maxime ad rationé boztoz, na peop genijs effrento res 7 quo sensus trabut nisi rationis obice repellatur faciliozes ba bent. Lolericis pcipimus ne iracudi seu volosas curas veteriozu conscis alto corde pmentes. Flegmaticis ne somnoleti vel vesides. ABelacolicio ne inidi tristeo seu inaepte copulet Atsobris modera ti affabiles incoscij puigiles alacres saecuri leti z liberales. vnde z fecondioz genitura ei 93 glitas fit venustioz. buiusmodi auttepera meta cognoscunt per signa q Rasis vocetin sui opis tractatu altero de cognitione pplexion i bumani corpis quaginta octo continête. capla. Quoz primu est de sumis colligentibo scientia cognoscedi coplexiões. Eltimu est be aggregatione: qua necesse est observare in iudicije z subtili ingsitione phisionomie le ecapiu quasi laboze imittatus ita polui vt gcuqua fibi iccirco fuerint opportuna posit faciliter ppire. Interea li vis ex muliere babere plem masculas 03 vt in cogresu sit ascendens signum masculinu in rectis ascessonib Tangulis. Et sigua fixa Toominus ascendentis sint in ascendente: vel in medio celi fine i vndecima z cp pm planeta q trafinerit p gra dum ascendentie in ozizonte sit sozunatue zopoztet ad boc aptare luminaria quato magis poterut pferum folem: necfit infortuna în aliquo angulozum îmo ibi fit fortuna falua z potens z maxime oportet bominu ascendentis pconsiderare ne infortunetur in nono

mense a tépore coceptionis artic posset accidere biscrimera nissin fortunabit in septimo. nunc in vecimo a pceptiõe melius erit quit ijs tribus teporib iupradictis accidere pot nativitas. z peculiarit th in nono ideo ad nonu mensem a oceptiõe baru triu prima beb3 effe plideratio. Fre pconsiderandi ene one septie vel octane dom' ipuctoru plerti tpib ifortunet nec alias mixtione babeat cu ligtori b' anscriptis atoz caueddu est ab ifortunis a cauda. OBeli aut qo eepossit in boc Albaxatbingt vt sit luna i ascedete. Intertio solt caueastibi a via cobusta z apra venere quia si venns vanaret esfet banu super matres: z si luna banaret effet bamnu in corpe creature rapta quintă bomu reius bhum: rouenit vt boc fiat în bozis îpa rib oiei a noctis licut pmatertia quta a leptima ac a li accciderit q ascendes sit libra eo existente saluo z bomino ei similiter libero que eft signum rationale: bonu erit am medium celi erit cancer ad eft si gnum multozū filiozus: z sunt significatozes in signis masculinis or boc lignificat o oceptio erit de masculio rnecesse é. vi adiunes te in bacre pefactio nalibul q fiunt p philica reoz bonu est collige of puenit buic reige facta celeftia ppletur z apparet fim o recipiut nostrae materiae e scias op qui planete sunt ozietales reputadi sunt masculi z qui occidetales feminini zillos qui fuerint in ouab quar tis masculinis reputamus masculinos z qui in quartis buab semi ninis:femininos. Dijs observatis navet insuper operavir vi cum femina:tu z ipe maxime spma impellat queadmodu Rasia vocet i quinto tractatu capto beije q valet ad impgrandu qm li fecus fiat discrime iminet lies sit mascula no oplete creaturae opter tarditate apertiõis ozis matricis aut ppter celeritate: que tñ no fuerit omni no nimia qo li lic effet no mo creatura fieri impfecta imo nulla etia effet coceptio z bo cest cu vir nimis celèr est ad effundendu semen vel nimis tardus. Interea spma osto spiritu pot matrix emungeat subnice patietis à sic maneat pli latere potissimu dextero ia baustu pacto bozula vna stratie obducta z boni chimi mulier aromaticie Ripticis T salutiferis cibis vescaf: qs iopia si vetat eliger siplices bui? mối ét omedat @dozet i bmis cuminu mlieres vn plini tradut gde facili ocipe eal q odorat cuinu p coitu vein bistota iba coesta vitu téba ofoztádí oceptű, crisipo caucolidesiue caucale bba fenicio site

380

erat

000

ioest

lera

TUB

ter

ero

arta

enio es ba

riou

sides.

dera

de 7

oscedi

ervare

abore

113 03

ndente

capta

etun3

arime

nono

breuit uale a flore candido manducata cofectionibetradit coferre velsissicci matrona nisi nausea babeat biberit in vino iciuna siue ins becoctae. Mausee sigdem tanta vis est vt nauseatini cibi licet ad coceptu suapte natura coucniantin, ppter nauseam subuertunt, co tra vero pcupiti a muliere cibi licet ad vegerandii no lint puenien. tes embayone ti ppter mulieri appetentia fiunt vt plurimu pueni entes. Lepozini testes a mulicre post purgatione transglutiti iuuat ad pcipiendum. Item ad iuuandu coceptum fomentu fiat ex beco ctione bertonicae fiatq3 subpositoziu. Ad ide siat electuariu ex ei? puluere melle pfectu ac fauina vi cu vino fumpta frequeter. Etili tri ta pus matricis subdit ozi. Ad ide insuper volis mirabilis si amas z amata mulier nags omniñ primº pceptionis motus est amoz na turalis cu eodes amato viro copulet. Satirion seu saturion berba est pluribue nota buiue radices ad triū librarū pondus colligant bora vici vecia vel circa menlis ianuarij vin masiam otundantur. veinde inolla ponant ve auricalcho. In colopculo foramina de cem vel circa babente. Intulq cu predicta massa ponant. Lactio vacini tunc emucti z adbuc calidi libze.iij.mellis libza.i. vini aromaticilibre.ij.que omnia ficimposita simuloz mixta soli per decez vies exponant buius volis. 3. iii. Abulieri post menstrui purgatio nem datis prima nocte cocipiet si copuletur. Observandu aut est ante ofa vt sit lunaribus mulier expurgata sin naturaliter salte boc pacto. Solfequiti berba e pluribo nota. colligant bui berbefolia flores radices mense iulis bora viei sexta vel circa ad pond'librazz vi. z radices bene mundent beinde pariter in massam cotundant q in vale ponant babete sex soramina in tegmeto z soli exponant ab boza vici prima viq3 ad einidevici bozam fexta. Ide fiat per vice fex. Deinde imponant seui caprini libre.iij. coprocini sicci tenuissi megs puluerizati libre. új. denuoqs ad folez ponant ficut prius feu saltem per triduu Lu autopus sueru vosis gritas qua ministrare volueris collet rexprimat. Tempus auté ministrationis est bora viei fexta. Debuta quitas est eins volis. 3. bina tepefactae a mulieri ministratae. Lo vie menstruozu sequer psuuiu. Quo facto bac re gula si voluerio marem cocipiet. A. succi artemisia e libra. i. fellistau rini libza seig q vistemperent z cu pscripta Satyrionis cofectione Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

misceant in q cosectioe ve puta tepesacta lana insondato q lipi subponat mulier formas logas instar virilis mebri crura coningedo quatu potelt quas attrabeto spiritu sursu emugat Boc scio o pre scripta potioe bis vel ter bibatsegnti nocte marem cocipiet si viro copulet eius de volis. 3. v. z selg cu cruore passez inmixto cade bo ra ministratae venere incitat et in senib pter modu appetitus aut buinsmodi bextruet si gd tu aliud ederit philocapt?. Plinius be Siluestriscribes cucumere putat cocept' ingt adalligato semine adiunari si terra no attigerit.cuiuscuos gali galinacei maxie pugna tozis testiculi si cu galinacei ipi cruoze lecto subiciant cogut cocipe'vel inuitas. Itez in libri vigelimigrti capitulo. xvij. carta ducen tesima gnogesimagnta vt liberi nascat excelletes aio z forma boni 3 Rurlus in eiusde Plinis libri vigelimignti octavo capitulo car ta oucentesima sexagesimapma nec non in libritrigesimi cap. grto folio tricetesimogrto. Loetex bocin loco de ijs bacten? : Quoni am in libro nostro d'adolescetta oberius buiuscemodi veclarant bic de masculinitate & semineitate buic.s.capiti psentisima ordine congruo peurrame Uniquitaquipmaimixtu quoz virile ad viri muliebre ad mulieris foetu refferre plerti ilex? similiudine nititur Zitubão ceu pmű, Deideli i vextra matricio pte locat vt plurimu fit masculinu. Ma îter masculinitatis causas est epar pcipua vnde calidiozi sincerioziq sanguie foet nutrit q femina sit accidit raro na rara imo rariffima mfier ta calide pplexois e: Quae frigido iux ta virilenazviro no sit frigidioz. bice o supfluitae ldigesta Juuene pfiti sana celibe nubiti nuptaue mestruati singlis mesib expurgat: of si masculini pserti generis pgnas eex soet caloze gemiato reiba tiõe absummif supfluitas illa quae in viris baurit vnico ppo na turali caloze q pp cu mulier ad fum nú in gnqgelimo cocipe ofinat viro in septuagesimo possibile estanno generare s quox patres z aui senes suerit bumiliozes babet memozia vratione: q vero pres z auos in sua generatione inuenes babuer ut mêbra eis pricipalia fortiora funt reox virtutes maiores vi infexto libro d'icietifs ri tellectib line gb rect' medic' effe no potest poluit Ralis quo circa Temocrit mudi vigine causas este pncipale generatiois oius effe césebat Bippocrates mulieres ingt q multu vozmire cosucue

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

le id co

uen

mā

eco

ei9

19

119

ba

ani

ur,

300

actio

aro,

cez

tio

eft

200

folia nap nap

NC9

uiffi

sleu

trare

bo19

ulieri

acre

(tau

tüt supra vextu lat vix pariut soeminaz viceuersa Emphedoc les vo dicebat o differetia maris a feminae no loco. Is olitas facit matrici Soma cades i matrice calida format i mare z i matrice ca des friaida format i femina caulaz aut bui caloris vi friaozis me struü ee asseuerabat: od suo caloze pli frigozespma in cas mutat q victae lut lexun vifferetias. Democrit' aut opinat' é causa viffere tiae no eei matrice (3 potio of spma vescedes a mare sit buius causa vifferetiae z boc facere vicit vifferetia int mare z femina: qua nibil omin opiniões obile a par ratiõis babété afferit Albert magn? Ego ab buiulmodi vigressiõe ia ablizapide si i leua mriel pte viru 3 Ipma locat vi plimu sit semininu si vo no absolute i dextram pte cocesserit is vgat paululu siniftorsu. Abascul'aignis esteminat' vi rago aut e couerfo: p si tenuerit int lat ptruga gigni creditu è ber maphroditu virilio muliebrifgs fexo pticipe magio pl' minuo, fin du spmatis ozigialis glitate a locatiões i matrice vertima seu sinifima magis pl'min? Quas ti situatiões p sex varietate alitate at os pliatia penit' egdé baud phaueri nisi a vextro seu sinistro testiclo plus vi minº caliditate bebetudieue spmata coplexioata z per glutita fügat zistan gde nulla masculinitatio z semineitat e causa pma 13 causae sut ad masculinitate of semineitate inuative. Pozima vo z efficies ca vigoz est spmatis bii i caliditate polexioat vi bebi lis unde mebru babet origine a q religiordiuf. Ab est cor parifor mitoz vicedu e de effeminato viragine ac bermaphrodito quozus oluz pma caula e buiulmodi pncipiu actiun vi passinu. Ideo caula masculinitatio r femineitatio gli semper est sim dominas r raro babet cam simplice a qui aequales sunt cocurrentes causae ad iqu inu formatioez: Euc fit bermaphrodit. Siliter aut intueti mibi Tota z vera masculinitatio causa est in caloze bií coplexioatuo so matie vigoz z aliae caufe que funt i materia mulierie aut in matricio loco sunt causae disponetes vel coadiquates a preparatoriae a ideo i leua ei pte sepe fit mas zi vextra sepe fit femina sa tunc talis mas bet alige pretates femiae T talis femia bet alige pretatetes maris qo a lactatif quoqqopinioeno biscrepat appe qui bispares não boc mo fieri putauít: oíces. Lu forte i leua vieri pie masculine seme stirpis iciderit mare que gigni opiatio e sa qualit semiea pte co cept' aligdi le betfeminius supra os bec' pirile patiat pl' forma it Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

gne vinimiul cadore vi corporis leitate vi art Delicatos vel flaturas breue vi voce gracile vi animu ibecille vi ex ije plura. Ite fi ptes I bexstiras seme feminini sex° ifluxern: Foeina gde pereari s qm in masculia pte pcaepta sit babe i le appia virilitat vitra offexº ratio patiat aut valida m ébra aut imoderatas logitudiesaut fuscu colo reaut bispida facie a ut vultu idecoze aut voce robusta aut aius au dace autex bifipura. li vero masculium i vextra feminiuz i sinistra p té puenerit virolog foetus recte puenire vi z feminis poia naturae suae vec° pstet z marib ta mes i aio: qui corpore robur virile fue tur. Dasculinu itera itelligedu magis puto: qo a vextro femininu qo a sinistro pueit semen testículo: Fecus. Eophic meini. Quae lutiu iuni moderat colluella. In voluie dre rustica pcepit obliga bū. v3. teste vextru aut sinistru p gignedis exsentetia marib' aut fe mellis qo i viris mibi que ridicim videret. Bigit ptermiffo: Quae sut iccirco reliq memorem?. Albert? magn? go buiuscemodi rei. metaeurop qoz.iiij. e optie merit'i libro 8 aialib nono tractatu.ij caplo.v.carta.cxxxvif.sic iccirco igt.vz. La masculinitat e aliquisp mat qlitas aliquat mricis loco vel aliud gd coadiuuas .li.n.lub. statia cordis pmo patiat molynsis apostea psortet a veniat ad bigestióes calor ppleti iducet sexu masculinu zp mod os medios it bos buos generat mlieres viragies z viri effemiati. Si.n.materia: fi bobediat opatipp pplexioem aliqua q e i ipa. 13 th recipiat linea tones ipi z mollitim natura bumidi erit gde mas g generabit, s Imitis affimilabit mri zli fpma pfecte mut et materia a vtute: quas fua ex pte bet affimillabit aceptu pri. si aut materia mutet i aplexiõe sua ab ea os b3 ex ptesua v3 ex corpor mrio tuc accipiet coplexio ne casuale: z tu cadet a similitudine gnis sui: z ide e vemutatioe sp matis a coplexione: qua by expatre: boc aut ex signis ijs cofirmat qm puer z senex pp buoze z cruditate frequetigenerat femias: zp buras carnes: 7 p vetu bozeale generat frequeut marcs. Laloz aut os esse tepatus i generatõe: video cotigit : qo bio spma itépate cali bu no generater muliere: cui guta est et calida. S3 ex alia: cui gu ta sperma suum ab intemperato temperatur caloze et similiter est de femina in coparatioe ad viru: bic e quantiquus roman mos d repudiadio nili na e latissaceret vrozibo i, phadus oio minic videt. d ii

doc

acit

eca

8me

p tetu

differe

3 caula

nibil

1agn?

ptru

n pte

it vi

è ber

s. Em

u lini

tateat

o tefti

a t per

caula

211119

bebi

arifoz

1102113

o call

raro

ligu

mibi

tuelp

matri

oziae z

incialia

etatetes

ploarce

asculine

ple co

ema it

Ampli' cũ bícim' spma fi igidu causat z facit semină no segt ppt boc. o p corrario spma calido semp faciat mare a nuos femina. ratio aut eon o vixerut o spma cades in vextra matricis pre aut exiensia vextro testículo est ratio gdem no vera stáin aliquo vitatie causae pping eo oppare vertra est magie calida s erroz istozu fuit in boc o remota ponebat causas ee rei ppinqui z couertibile cũ re ipa caula ant pria buius ressentialis vebet gri in principio passino materiali ebzyőis z i pzicipio opatino go e in ipo: gireniz materia q generat e digesta r calida r pricipiu effectiuu lit digeres z calidu ppozcionalr. Zucfrequen' generabit mas coplet' li qut materia fuerit inbobedico aut et virtuo activa fuerit obilio genera bit gdem ad easpecie generatiised no copletii z aptabit ei instrumetano copletae generatioi couenietia Theclunt matrix vulua cũ aut soma mouet z revoluit materia sine sitoio bobedies sine n primo format principale mêby cui coplexiõez oia alia sequut et abilli' coplexióe postea sormat testiculi a pasa semiaria sexus ma ris vi feminae eo q vasaseminaria secuda sunti principalitate sub corde appe ab oib eprincipali im aut general necessario pp ali qua coplexioes z si illa è vebilis cruda z buida atsi generet calidu z si cu primo postea venerit aligd ipm imutas ad cruditate ate 93 alia membra formet. Luc a corde pcedit alia vilpolitio lex' feminini i pasa seminaria i totu corp " per ptrariu aut modu se babet i masculinitated q gde ac emineitate sic vicim o quis calor ber trae ptie zcaloz matricie auxiliet ad masculinitate tribaec no e vni nerfalis caufa fexº buiº i cocaepto fecudu boc i eade matrice eiuf. de coplexiois no simul generaret mas r foemina quor mas vistic tus erit a foztitudine alicui? virtutis T foemina caufabit a bilitate eiulde virtutis secuda boc vicim of spma virtuosu potes bu mate riaz cui aduenit vigerere acterminare p fozmatioez q est i ipo q ge neratiois est pricipin erit pculdubio causa maris i cocepto Dico aut pricipin no materiazex q erit corpus i similitudine generantis 13 poti pricipiu moues r formans materia li.n.buiulmodi motu potp se psicere aut adiutozio quozudas alioz ita q ipm sit opana acterminano Dateria.n. foeminae à ocicedit ab ipa e gli paties z no ages si aut sice z lice e ias scim' o bi vigestu ac terminatu no Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Q Dares iquatu mares lint calidiozes feinis i quatu funt feine ca itaqs p certo e: q qui id qo e pmu z pncipiu mot? cui mot e bige rere ac terinare & formare mam pcepti e bbile & vicere mam pfecte no poteriteo q obilitat i vigeredo pp ibecille calore que bet a no poterit adforma formatine q'i ipo eformare Embryoez. necessa. rio ma pcaeputrasmouet In alis gd ptrariupmo sozmáti i eadem specie th existes. boc aut no enisi pplexio feina el seina ptrariae pplexiois emari.id.n.qo ei mricepp formae vnitates erit necessa. rio aut masaut feina: @ zij ouo sexus viuersas bit viutes opoztet necessario: q istrumeta dunib pirarifo respodenasit dinersa. Sp. ma fortior but qo i mare format mam Dat necessario meby co néies coimi masculio tspma obili? sozmat mam: cui vat mêby co néies coitui feinino. Sicigit dterminata ca visserétie sex e pma v tus q e i mebro i quo iter mebra pmu pacipiu e caloris nalis voi talis baccin. ca o termiatio e formatio cordis e ante terminatio nes r formationes aliozus membrorus tas in mare quas in foemina In animalib? autes corde carentibus pmu format meby qo é cordi coneniens z obtines vices ipius oportet,n.pmo effe caufam maris rfeinae Unte gabaec fiat fex? Differetia. Differentia.n.marf Tfeine no est nili, ppter differentiaz eozum membrozuz q coitui fer uiunt a sic ista membra coitus cuz sint ve secundis post cor forma tis principius fuae facturae accipiunt a corde virtutes fex quas a corde accipiunt viffundunt in totus corpus. Sic itaqs cus lemen maris fuerit vincens perfectez bobediens fuerit omnino materia q'est ex mare Tunc concaeptus erit similis patri qui conceptum tucit ad formam q a virtute patrie est in iplo. Lu autem fuerit vicous ex in bobedientia materiae aut ex propria vebilitate. Ibit in generationem ad formas contrariam boc est ad similitudines ma tris quia foemina naturaliter est contrariae complaxionis man-Alsas enim inquanta est mas est calidior foemina eo o calor virit citin forma maris cuius amplius pars verstra é calidior sinistsi Ideo plerigs sunt opinati: psperma verstri testiculi in matricae ip caufa prima masculum generans quiascalidius est coeterum faca liter boc potestimpediri z frequenter impeditur eo quia emissio fri matie in coitu fit oinerfie in pullibue t non vno tin aliquo matr. diii

i dia dile dipio enis eres que

era

ira

lug

ie ñ

ict

elub

epali edidi edis emiabeli

e pri

ciul

oiffic

litate

mate

ogge

TOKO

erantie

i motu

cie loco ppellit spma que effidit a vertero, aligna un expellit id que esta linistro zaliquado estulus printum estex otrogs. Lausa igit bifferene fexus qualifemper est fim pualens : Quae naturae odem arcana, pt nos aptius oftendamus: carnez (ciendu est quez caloz coaqulat ex ocnfo fauguine generari adipe ex cius vero aquolitate ex quib corde epate cerebro testib ? v mbilico genito spumosati incipit fieri eglobatio quazita circuclaudif matrix vt ea illefa vel acus quide ingerinegret: Do cu multifariaz possit coiectari vi in caplie otinet Auicene de fignie ipzegnatiois atoz de pullu cozdis carta celx xxiii. necno Sauonarolae nri: caplo delignis ognantiu carta.ccxciij.atqz Alberti magni ve lignie impgnatioie ia factae: z formatõe ocept carta.cxxix. Tequen caplo beije q frequeti acei dut in Banat folio.cxxx.atgetia Myniflibro.vii.caplo.vi.beco ceptibo a signio sexuo in granidio pertinetibuo ante partum carta Irroi. Paaeterea in libro divisionum Rasia: capitulo de signia impregnationis: args Aldichaelis scoti in capitulo decimoquinto phi signa ponit mulieris gravidae carta vigesimaquinta. Quippe quae carmine cecinit Egidius elegati. Ante omnes aut lo pocra tes sicmemoriae paidit in apporismis Abuliere inquit si vis sciresi cocepit Abellicratum quando bozmitura est va ei bibere: 7 si tortiones babuerit circa ventrem concoepit. Di vo non non con coepit. Mossem in buiusmodi virozu illustrium quali catbalogo Hristotelem Balienu Loznelium cellum iccirco viros atos coplu res alios: nection Balim aftrologum memozare. Sed ne capitis modu preteream omitta: Zum ex bocmaxime o manifestum si gnum scimus: cu mulieris oculos subobscuritas quaedaz inuadit flomachues ciborufastidium acredundatio. Idrimu aut omniu signi est cu post coitum mulieris natura scatentibus absorbumi ditatibus remanet quali ficca: 7 cuz mulicri flatim accidit piaritia tarditafoz: 7 ad fomnuz veclinatio 7 arctatur matricis 08. post vo vies alige mamae pupilla venigrafit appetit' inordinati canfant nausea vomituoiz apparet color extinct infaciez pan z fit pru ritus z caloz majoz in fundo velicae:in oze matricis z in interiozi bus labiis vuluae: z fiant resolutiões vzinae albae instar bobacis carminati. Lolozaut in facie. ut suprabixim?. fallitaligi. Bypocrates. Abulier sigde vicit quae masculu cocoepit bii colorata est. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Di vo foemină viscolorata. Lerta pterea est mulieris impanatio cu mel distéperatu cu aqua bulliente potui tepidu bederis quaz si erit impregnata tortio vetris inuadet. Sin auté curlus pince citat menstruoz, at buiusmodi viscrimenequa quisin adultera vxoze volueri faciendi. nepe plurime aliae securae sunt coceptionis certissimae coiecturae videlicz cu in colli sonticulo vel circa pulsatilis quali quidă piritus tremit z cu mestrua nulla interposita alia cau la reprimunt qui ab embryois quide calore zalimeto caulat.ideo bumanu fatim animal natu no gradit. Ma in vtero caeterozu oilsimili mestruato sanguine alimeiat. Impinis aut matricis someto sperma magie ates magie augescée indice: virt incipiée digestiua odefat. Do ne supfluitates corruptibiles imisceat cresces parit cir cuit secudina cui que spmatis relig ptes frigidae. f. z siccae i offea. frigidae abuidae i flegmatică. calidae a ficcae i colerică. calidae a buidae i fanguineas viuificant lbas tranfeutes. Bicfciedu e fingulos boics peop naturi cuiuscuos tpameti pticipes magis vimin Afteosflegmaticos aut colericos melancolicos planguicos nu cupamo q plus flegmae mino colerae alic de lingul'i vtero loztiut. nas alind; aliud, p quantitate maiori pt mai lume offulcat min co cipit. z intdu li valde supabudat tpamentu abiumit. Quippe q me dullit' plideras Auicena oplexiones betpameta.ix. é opinat' et eo vel maxie: q sut boies quos paegli sine paululu pstantiozi tpa metoz pricipio nega flegmaticos nega colericos nega fanguineos nec melancolicos vez pmilcui tpameti aut magis flegmaticos os colericos seu melancolicos os sanguineos a siceconerso de singul appellaueri. Interea ploes vulgares breuit bijs vlib bepbedut CEtomű de faguinea. Large amas bilari rides rubeigs coloris Lantans carnolus fatis audar atos benign?. [Bemelancolica. Inuid actriftie cupid vertracistenad in expe fraudie timid luteigs coloris. De colerica. Gerfut fallax irafces pdigaudax Impi'a gcil sicc' croccip coloris. The flegmatica Micsonole t' piger i sputamie mult' Est bebes buicsclus piguis sacies color alb. Joannes aut iccirco i aphorilinis vicoamalcen. Ex viulita tespation regionű variari 95 oploes z vitia naturae, be q gdesici tëtatu be buana na:pbilycoz pm recte ingt Mypo. Bhat i anno qñabyês.qña ver.quas chas.qñas autun fit fili i boie i q qñas

Winingt flegma: que fanguis quez vero collera que ouvler est vs subea i nigra victatestimoniu aut manisesti iccirco si polueris ei debői pabie pharmaců pomíců ter in anno pomet bieme fleg ma tice vere bumidissime estate collerice autuno pero nigerrime. Hui cenna figna ponit oplexionu buiulmodi voctrina tertia: tertiogs ca defignio coplexionu carta trigelimalecuda. Item Albert' ma gri inlibro de aialibus caplim notabile cudit. De coplexionib buoz carta bucetelima gdragelimagrta: quo recurredu vt buic loco iam manu ipona est pamento z remitto studiosos quo z egde optimus sanguineu pestimu vero buic oppositu distinio melancolicu. Interea sigo iccirco no sibi penituo putet satisfactu. Jo virugo con sulat Apichaelei suoz opu plurimis locis pcipuega Sauonarolla car ta onta.nec no principe medico Huicena carta pma pmi libri po ctringos secuida z alibi. Ite Balenti vbi signa ponit oplexionti naturaliu totius corpis z mebroz pticulariu nec no bmu tegni atos Auerrois oberrimu flume quarto.col. zin ope plertiz de plolatioe bonu melue Metru fusiananu Joane parmele at 93 religo iccirco phisicae idoeos psessores qui de bacre oes: appe à magnumome tú babet in microcosmo visseruere. A Bedicinas aut victoz bumo rū biaestinas vocet almansoz nono. supquo receptas vtiles ozdina uit egregius artiu 7 medicinae voctor petrus ve tuffignano. Poro ptera me ia pgruitad a ia ppante iccirco te pare ne q vulgatifima funt a nostre sectaestudiosis ignozari olovidear credidiste. De aborsus causis 7 cautellis.x. caput

Onceptione interdu aborlus plequif maxime cu ei caulal pgnas ignorauerit. Igitur aborlus vifinitiõe ppolita voi eius caule vepbendant no q lint eqde indicabo leils ab eis vi longe pleitis ab alpide tanqs caucat libi matrona. Aborlus vie uiter nibil aliud e nili peeptiõis veltructio: cui que caul as vierqs in suis caplis de aborlu explicat Auicena nosterqs. Adicabael que eqde ppallare nili ad bonu necessitate cogente nequaqs, phaueris auare vaniloquos tanqs bumanae naturae rebelles exorgiso de buiscemodired nili vigete genio ne vel bissere sint ausones. Interea necessario sigue vierim quatrona sibi caucat ab excessivis le ticiae maximeqs tristitiae passonib cuismodi exepla tu prisca tum moderna plurima posses referre. Sed ne bistoriae rectunostre cur

fun ipedia vnu mi ac specululin quo speculent.nef.bi simile gdae cidat memozabo. Mépe excessive passióes: licet comedabiles inter du videani:th qui cu libitina magna bit necessitudines loge velim euitenf. C. Laclaris filia q cu Dompei magni piugis sui veste cru ozeresplam e capo vomu rellata vidistet territa metu qui exanimis cocidit partiga: que vtero pceptu babebat (bita animi pfternatioe Tgraui voloze eicere coacta eft. atos ita simul expirauit Aditu sibi ad vita carioze viru inueniedu no furda morte ministrate. Praru erga viru pientissime mulieris exeplu sama vignu imoztali Dippo crates. Doulieri inqt in vtero babenti, si multufluat veter piculu e abortiendi Itê mulieri in vtero babeti si subito mamille graciles si anttimend est aborsus iRursus mulieri geminos aiti vtero biiti.si altera mamillaru gracillis fiat. Alterum abortiet z fi auftrina fit ac pluuialis byems tranglla fiat. Ger vero siccu t bozeale. Abulie res gb part'ineft ad ver ex oi occasioe abortiut. Si vero genuerit imbeciles erut infantes, vt aut flati resoluant aut tenues z mozbidi viuat existètes alijs minorib adevissinteriez ophtalmie sicce sint Ite q pi nas tenues existetes pcipiut abortiu pus qu grossecat. Ite mulieri in vtero bati si lac sit ex mamillis multuflues foetus debit lignificat. Si vero vbera dura fuerit sanu significat. Ite quique cozrupture sunt soems is vbera gratilia fiunt. Si vo rurlus oura fiat voloz est in vberib auti i vtebzis aut in genib aut in oculis 7 non cozzűpűt. Sciendű interea eft q Bartbolome' de motagnana co siliu notabile dat de phibitide aborsus. Ité de pservatide aborsus atos insup o pferuatioe ab aborfu in muliere q an abortiuerat puel la zoe imoderato fluxu méstruoz albozu quo circa nonulla etiaz notabilia cudit capia rurfusq be phibitioe aborfus cu opus fue rit valde notada. Ittide in pîtăti ope suo Antoni facit guayneri appe q iccirco sequetia qq3 capla plima 7 ea qde3 cudit notabilia or in opere practhicae suae est legere. Jecirco pterea ita inquit Ar storeles. Abulier 993 volozofa zinfirma impgnari no pot zsi imp gnat foet corrupit ilidorus seme ingt tenue locis muliebrib no ad beret ellabit.n.nec vi by adberedi silir crassium vi ginendi no byqz muliebei fangi fe misceri pp nimia fi valet spissitudine. Si vo miscet qo raro accidit ob leue quioccasione aborsu patit. Petera i qua nalis speculi pre ifrascripacapla connent. ve aborsu vo v societo coz

at

ruptiõe. De dinersie aborsus câis. De signis aborsus 7 difficultatis partus ad q cu necessitas vegebit vi binceuole pitu remitto lectore. De ppinoque aborsus coiecturis 7 remedijs caput. xi.

Laborfus lethiferis vorticib ad puer perioz portu. ta vellis i altu vatis allacris traffretantes iccirco lingula liue, phata liue nuçã atea memorata padem". Itaqa nobis puse de ppiçatis aborl' piecturis agedu, ptide remedia picieti mistrem ope puu in ar ta specli pte nalie ifrascripta capla cotinet be abosu vy z fet cozuptioe be biuerlie aborle cais. Delignie aborle vifficitatie parte vt i supiori 993 capite méorauim?. Aborli pterea ppingsté lignt panatif egrota tiões z vacuatiões mestruoz ex sudatões polois i mrce frequetes set mobilitas vebil tiportua rigozifemoze appitio lactif exmama cu ex pmili pmo mele ocepi mame divescetia rubedo i facie quedo i capite Titoto corpelassitudo nechá jope da alalib ibro becio tractatu alto ca.ij.carta.cixi.scribit magn Albert vbi foet et mozte i mfice bemo. Arat. f. añ e mobil a fert de loco i locu. fie lapis a co lat milierif añ iacet lf ipz ilfat line ca exterioi z on dinescit maula z on fluutex mrice bui ditates pirulete a fetide a pcibue lit panate pecifit egrotatões acute a cale igb li phibet cib panaii morit foet li vo mistrat mri febris auget vipa entipiculo qo aborl' qde mai'e in pmo mele viga ad griu v ab octano vios ad nativitate. Ido pingati eil tpib a coit imoderatia le bebet abiline atos a ceteris abosiureb' cantib'. na ligatio gde fet' Imrice filis e ligatioi fruct i arbore appe qipmis a vltimis melibe e facil calue, in bui moi aut coputatioe buas aborf cas iudico pricipa les ab exterioib vo viterioib q pe vtrage plrifaria cui gdelica prije auxilianur vt Auicena pcipuegant Adichaeli caplis de pleruatioe ébryőis zaborf cautelf viligetiffime vocuerűt i ope aut ve aialib Al berr'igemagn oneugalenia fitt ouo labía vulue et po quia palige dief leme ocepme. lignu eio creatura exceder. qui aicipit apiri matrix 7 a mitterigo (btili erat lemis pp go mlieres i taliber pte voletel retiner feme oceptů, vnaut labia vlue pmů piceligda co o mřixfugit odoze fetidu pid zexaltaf ab ipa zi exaltatoe fua obit z claudit ozifititi ozis ipi'lab nefaciedunilip' afleme pceptu ep qua vi lex vi lepte viel p' vnetiões aut picis ligde vngut olibão ablinthio r cerusa i olive oleo biffolutis eo co oia b siccast valde z sua siccitate opant i matricis clau fură. Polini binaceon cinio cu oleo.f.couni puctan cultodit propira

abolus. iueniut zi ämine vmicli:q collo alligati otinet ptu. Betra but aut alifeniti no patiut. cauedu enep' viui terra veiciat, ptea la pis aethites i aglenido reppt'custodit pt' 3 abolus ilidias ite mu lieri panăti a pectore bye ne caro a pilli septe a ceruice a genitale si alliget porcadis pelle collo suspesa princri pro printitit. credit isup cigulu ex pelle ceruia a ponate circa se latus fi q iteri ea.s. pte q carni adbebit sequetia vba sint scripta rmedio ees aborsu vo fluxu saguis no patiet 13 erittaga lignu qo platatu e lec vecurlus agu qo fructu fuir Dabit z fuu foliu tpe ipoztuno ñ sfluet z oia acuaz fecerit pipa but. Ilidozus iccirco limacă vicit vtere lapide i capite minimu ba be albi colozia nobilifficaz vitut que signere voluerit obsuet cu fol z lua fuerit i ligno igneo seu tereo potistimu i estate que si panas mlier fr fetferit nabotiet, rurf' ide ait autoz orane magne cinillat ad 30na a panate valo rtinet fluxu mestrnoz. ifr canin' cruo: licc' a panate occite lat'iscia val'e credit à aboli, cetez i pt'tre beponat tera itacta qo i oib gde q lata li pliferat e obfinada. ad ide pale fut g bicat argetu a puepie parib mdicatu: q fieri possit i lune coituse: milunula a panate bih ad collu lata ide praint fac argete anul fru stati silr p° 3 fieret médicat° i 9 scripta seu cellata pou? iteri? mago rusit noia va Baspar Baldasar Abelchioz od nisi facieta moztio salte viscrimie do date puerpa phuabit i aborlu ilup plia in libro q paupu thefaur appellat rmedia ptinet calleu pticla qui mlier negt filios tener vlas ad proplement e an negertiner ipma ad a vo pce dit carta i meo gde.xci. qua at ap le lit eude glibet vt facili possit p perirenueru notet qo sicilibris oib ve gb ibui moi nio reppto rio metio sit veli faciedu Repperi pterea igda veteri codice scriptu o iquig babitatioenome vi imago fuerit viue vginis vozotbee i tasibi null'abozif zabiguis pcipue picul'erit z repetina nece fecu rus geugs.lei' vigilia legitie iciunauerit vad ipi' bonoze gtidie fi deter vixerit vi ad missa pcipue vicere secerit orone il rascipta oipotes eterne de li cui noie vao a martir bozothea multo z tozmeto z ana supauit Te supplices erozam? ytei? meitis a miscordie pmu tuae gra cucta pericula vincam? z abortina ac (bitanca morte liber mur Apfagin neceffitatib?nrio celefteadiutrice ingiter fentiain?p D.n.i.c. quo Hint isup no nulli vicetii nume beuote frequeterazin nocață ofentaneă i aborfus effe remedin. Die no thiportune par

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

rota fet'

iex pite ulfo no

acet bui

au ita ita ita b'è

ips in a line in

vigrediar bos vi modeste vixerim admiratus qui superflua nimiu superstitione inflantur pro salute scilicet contendentes, nec no pro alije humanie comodie nullas ad veuz preces nullags verba pzfus effe proferenda preter Símbolus 7 orationem bominicas ens ipsi illi in velubzia maxie pallas q cupiat iprecent. Ba glum' Tri bue quesumus concede qsum ? pfta qsimus. Quae si volueri singula ad vnus explicarenibil supstitioe illa vissidentio indicares Est ijs omiffis q nemini pueniut Loueniet nulli q fecu biffidet ipe. In quit autor moralis:ad remedit qo omnit mibi videt pftauffimu propabo oratiões distiniés supplicatiões ates ois generis verba vel figna. nêpe Salomon qui mortalium est sapientissimus indica tue ad hominie vium aliques lignus qodam figurauit bummodo ad salutes sine bumana quomodolibet comoda conserant z quae precipue ad viuinus cultum pertineant effe profereda: voluit i illis nangs virtutes constare veus aliog virtutus essent prossus expertia Itaqs vi berbie viimur simplicibus vel compositis. quibus a deo iplo virtutes datas intelligimo ita verbis, pot reinecestitas exi get vti nega sapientiae professoribus nega vei voluntate alienus effe iudicandu e îmo beu ipmg boinu pfti mist gb itellectu z ad affecto miniplices suos explicados speciale muno articiatas e voces largit' zad op qoliber man' aptissimas vitutes ipas diffudit sie poluisse plegniae necessitate diffinio atgabie vi maxie: q nulki greffibile atal ad celu nair errectu video pi boine qo puidetiffima gdena q vníverlis aialib pučíctia libi z plutura pcellit foli boini odit.f. vi ad stellifex soliu babilitaret piògg vitutu oing flume aplis simu. de is maxie diecturis noset vud plae religio cu venratione viiqz do grata locu sozuit Egde d'meigz. Bine Abariae miraclo rű venetis Téplű igresso vű p salute tű ppa tuz venetae civitatis buic o na buana opiluce futnră iplozare veit i mete vi Leonardu bellinű viz i mainsculaz lfaz arte pflate pp ea pueire atgs excunti mibi que nega men nega corport oclis atebae pacto bienio ia vide rã. Ile ipe mibi sit obuiã z qo vebemeti? su admirat affabili pter psuctudiem erga me vultus attent oe atquadeo billaritate vt quasi ad meno nibil ptin itellectura ppare viderci. Ego aut . 13. pecuia वृत्र sua exiguit opa carete tri qui si tata a do upo occasiõez oblata om mitterem ignauie afcribendu penitus centem pneuma z mete mea Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

omne viro explicani atqs mox pecunia prins que eins artificio ple ceretur vno nn que existimanera allata est psecto vt Lactanti ingt sicoditor est rectoras mudi deus recte igif.ac vere religio est offitu ta. Auctori.n. rerugz pareti comuni bonos veneratiogz vebet. bie cult'oiuin' Dinchuana caritas. Dinc futurae vite ipes maxia reuiuiscit Binc ad te senat Illustrissime quersus inci viina: qo i abor sus platissimnu remediu scio z q pterea p Aristocratie tue vignita tefacieda censeo publica lege sancires queadmodu in pmosigillo Alterius partis opis nfi ve legibus zmozū in melius reformatioe bigeffimus. Atli in il'iulmodi gli nfa silce negligentes gli caudatis retrozluz bistrabeti clarissima sub primer pgitis luce:pgite. z cu of fendiculis plurimis impedieminituc liberu rectugz calle cognolci te. Quinam linceis immo viuinis potissimum luminibus prestare tis vi quolim erga vos animo videretis. Equidem vobis cu viiles tum optimas pingenioli mei virib?. Debuana potiffimure quac me sollicitu tenet bene: vt spero: in altera opio parte merit? legeo tu li que erraria vestra locuplen' impia firmius z res vniuersa vra cu publica in puata foelicioz militabit. Aft ipas edere. Tantae mo lis'est pt nisi ve psundis clamati mibi vextera pbueritis multozuz annoz p gloría vra vigilias meas vulcano regnante vna bora co ficiet, rerugz lippus ozdo dominabit. Mon aliter oz g aduerso vix finmine lembu Remigijo subigit si brachia forte remisit. Atog illu in preceps pno rapit alueus amne Cideo beliramentis, pno ings iterra capite bumanii comuniter inde genº implicituibine sopbiae paucos no penítus ex ptes: rimula tanos no apto celo metaphozi cos inos microcolmica eclipsim aspicere. Geru familiarib rebus Audentes vnaa omnes in preceps ruut-feruet cuz plentis mali tu Deinde futuri boni coscius a sentiat animus aperire. Loeterus vani logz phalangib folus innocetifi inuloz terrii intra breuifi mos terminos prinet. Dinc ad te pariter no poterea couerfus micas ve sinoz Michael spleudoz. Te sapiente. Te rarissimu virususpicio appeq cu ipatauif vzbetu amplifima tu scientiaru alumna oppule tissime bonozificentissime oz cotinere tetatoz cu roma venerandaz sede illam viademate qo maeritae sunt oifariae virtutes tue oznatū caputtransferre te potuerio: th ne futurio pxime motionio innoce

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55



eft leptez bozarű ex quo agente quide laturno spumositas sit cuius etas est bozaru totide ouozoz vieru vel circa ex ea sit rarisicatio cu ius est etas trimera unde agente Joue sit queda lineitas cui' e etas ad plus comuniter tetramera ex ea fit vefficitas cui adminus etal est pentimera interduque sit monomera pcessio visuccessio z plus z minus iuxta viriulos genialis bospitis in matrice dispositiõem seu vigozosam vel bebetem qualitaiem ex ea agente mai te sit sanguineitas ciuus etas communiter est septem bozarum ex qua sit mol lissima queda materies a nonullis spmateca pi corrupto pocabulo Ipmaticu appellata vnde agente sole intestina carogs siunt quozus etas est noue vieru vel circa: pnde sit embeyo ve cui que etatis pri mordio inter phos varie multifariem fententie altercant. Ham füt qui sentiant die trigesimo a coceptione aliq trigesimo gnto nonulli trigelimo nono aliqui qdrage simo quida qdragesimo gnto.qua dragelimo nono z quida gnquagelimo embryonis etate incipere quippe que omnes sententie in ouversoz embryon i bumanoz i di splitione saluant. Hangs monomestris adminus est incobatio em beyonis rarissime citra frequêter vltra iuxta eius masculinitate vel femineitate a virius genialis bospitis prestantem aut bebete qua litatem z causas primitiuas ac plurifarias que ex precedentibus fatis constant. Embryonis autem eras agentibus ioue marte v so le vi plurimuz est trimestris aliquouzmoz dieru cu in viero scilicet mouescit secundum autem ea que superius bene beterminata sunc bumani seminis ouplex est eras somatis scilicet & somatici que per aporbelelma infantie referri quides potest a pueritie. Sperma qd fit in precedentibus eft veclaratum. Embryo vero eft nature balis cui coticinium a si metaphoricos vixerim Abicrocosmi globolu naris. Embryonis pariser etas est bitemporea primum tepus seu prima etas est embryonis. Altera foetus embryo Dicitur ex Evigo int's significat a Pous germino quali intus germinans. Dicapud nos mas apud grecos est neuter 7 EMPPVOV bicitur cuius buplex etas ipsius scilicet ataz foetus eo puta quod victum est pacto ado lescentiae refferrigde potest ziuuetuti foetus est nae opus. Hialis Incifer eui auroza vetatu oux foet or gli fact vel foetus a fouendo

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55 Soetus ante partumin partuga propo vocabulo potest appella, ri infans post partu. Foetus in viebus vel vie:quibus vel quo p partu primo De ater torquet eo scilz qo victu est pacto figurative v3 refert senectuti. Foetus eras agentibus venere mercurio z luna est viquad partus maturatione editionegs. Partus maturitas p signa pnoscif q vocet cus Auscena tu Albertus magnus atqs alif idonei naturales. Interea naturae est solertia admiranda qua in vtero materno embayo facie vergit versus matris vozsus. Dozsus aut vergit versus matris vtex:nepe vt biscriminib?obnoxioz pars emberonis tutella fortiori sir ptecta a minus obnoxia: minus sor ti. Infantia etatü est vexilifera vitae pzenia eni oziene ventiug pla tarin. Infantia ab in or: go negandi vim obtinet Tfaris vi fare ver bu quino fantia: quia infano no fatur.i.loquit Infantio cias agente Joue agentibulos rurfus li partus differt marte folega foetus incipit perfecta iam etate definitos cum fatur puer. Licet Ercli regie fi lium z coeteros illius vel veterioris genij acta etate infatili que fa ri nequearin etate nibilominº eos infatie pegrinari no cenfeo. Le terum bic, plibzi bebito circa buiulmodi lupledens oppoztunius alibi lucidanda stilli ad plentioza curlum couerta. Ex ptroquitaqu spermate queadmodu superius veclarauim pedetetim id sit in vie ro qo generali qui vocabulo microcolmulu appellauerim cui que etas vi microcosmi principaliter bipartit vo in iuuciute r senectutem inter quas etates antenativitate embryo locaficui etas naq3 binus semp numerus naturalissimus est: que ideo grecino plurale verü buale appellant similiter bipartitur. Pazima pare ad foetue etaté est invenilia infra vero vlozad infatis anime scilz ac secudine que infante postea vacuata instar cadaueris mozit:restat senilis cu ius quide embryonis etas per apporbeleima rellatina est etati sp. matis. Foct spumositatie Infetie rarificatiois a lincitatie Pucri vessicitatis Tlanguineitatis Adolescentis spmatecae vel spmatici a carnis Junenis embryois. Senis foet' i vieb' vel vie part'. De erepiti infantie où scils v3q3 adbuc nutriment û sibi oat sanguisme ftruus Ladaucris emerlo ia infante. secundine quo tanga corpore pt frequentissime in microcosmo relicto ipse infano venit in megacolmi. Quib equide rationib oucoz globos viiqs anime patria megacolmo tam ampliozes r fereniozes effe és megacolmus è mi crocolmo. Abegacolmu aŭt bie celeftis corporis puctu intelligor alioq vniueriale marbina appellaueri appe qua reuiuibilcilib i li lice ceu fintilis a deo venuo post éstalibet secula prutienda con tra plimoru opiniões interitură ale rotius marbine nepe vei que r eui uiscibilitate ates ellectifiuna olum imortalitate eternu iudico ratio existimare me cogit coeteru bec es bistoria sorsa vecat a argu tiora i aptopellago nauigantibus relinem nos i portu remigates The embryonis sepbiratioe r exultatioe cu apta vigressio tractatus primi libri prumi sigillum est.

ain

eluz

for his

cu

(b)

ucri

atici

, TO

il me

10026

ega,

atria

Unt etatib gbuicugs sue peculiares voluptates: quas in bupler adegenus vistinguim naturale vy raccide, tale seu artificiale. Paturales voluptates ille sunt quas bối pha sponte ipa nã ministrat. Accidetales sút plar tificiales füt quarte fibi ipi bo pafinit. Daru aut ptragmultiplici tas est plurifaria. coeteru i boc loco de emberois tin naturali non nibilos de accidentali seu artificiali sepbiratione zvoluptate tracta bimus. Coluptatis naturalis emberois maxima causa mollitics eft amozos fecudine z fomnus appe a primus est qui colegi conce ptů viun cui nalitatis phatio p filogilmů becest pois mutatio q ba fieri de drio in driu fit dus p mediu appueniat ad extremu. Abu tatio aut in gnato fit veno viuo ad viuu opas fim potetias vite; vi i scietia de ala scripsit Albert'magn'. Somnus aut videt ee gli mediũ quoddă itertale no viue tale viue. Somn vo buius modi po tius est aligd somno sile vegetans embryone of de somnus. Dlurime pterea fut voluptatis nalis embzyois caule: qru qm colidera tio vepbedi pot vel pingui minerua spetialiono vistingua. Accide talis vo vi artificialis voluptatis embzyőis caufe füt odozes ex co fectioibusq bone cibatioes que ractatulento carta tricetelima ca. be regimie pgnātiū zearū appetitu bocet Sauonarolla necno Ra sis in capito de regimine infantis & pgnantis. 2 ODichael sco to car ta vigelimapma z lequeti an leilz lequens caplim be codinoe lactis a lactantis nec no salubris in eop caplo liber nr: que phibet ne inventre peat infano carta vndeuigelema Sut pterea zepbiratoio em beyonie accidérales cause plurifarie q qui a pipatheticis passis tra

Stant ommitta. Loeter i nemini modefti besiderii siue pho biminu ino sine microcosmico vo cabulo appellancria buani generia mé beo rationabiliter maior aut sephiratio aut exultatio aut etatis of mode vuluptas potest acciderei qua nasci viuere mozi a liberos in li bertate reliquere. Mo bene p toto libertas vendit auro. Inquit au ctor vibanus. Mulla fillis pflantiore bereditate patres religre pof sunt libertate.nullaz maiozem paupertate puto 63 libertate carere. Maupertas si leta veint vitissima res est. Ide recte ingt auctoz. Me pe leta pauptate nulla efficati res facit os libertas. in libera pferti ci uitate. Aulla aut in orbe ciuitas gloriari magis potest libertate: 3 veneta. Beceft sapientissime Beorgi valla placentine q p meliozi patria tetua relinquere plualit becest a vibiu plimos bnos bnium sui relinquere a venetife more cinico vivere infinuanit Egde in fecuda fortuna ciuile venetu flatum. Regio antepono: beatos vicere venetos ciues modo fua bona cognosceret mo no secudu facie nec per argutioza sed iustioza iudicarent.

Ernet vebemeter mibi bic exagitatus animus quippe ap positis no veniati scilicet arietantes ne bominu vixerim soz tune turbines sceuientes of ac extremos ofi casus meos beplozaturo paululu pigredi. Feruet ab berculea pestifera bydra gli afflato stupoze obzuto o in erumnio spiritu tantio ptinere potueri Inde sulmonensis frequêter memini vere sententie esse bominu ou ru genus patielozlabozu. Loeteru fieri furoz folet lefa fepius pa tientia libigs interdu bomine ibi adimere. Alt cu virgiliana lententia vincenda sit omnis fortuna ferendo: ferã. Interea si lacrymabi les de me misero vi cadenti imbre lacrymarum. si possibile sit bic feruoz temperet liquides ait Quidius Quoq magis tegitur tect? magis extuatignis venia me puto no indignum nempe omne naturaliter animal morté veclinat interdu que cololer ac in libitina arma ellegos eda quippe qui aquariu fole percurrente. Lu primu huz ex aluo matris enasi pater ex Peloponesso venetias nauigane rat vbi nature misere ocessit. Itaqzozbato mibi grauisima fati sar cina caro parente.bonoz q ipemibi testat fuerat ex tribus vno tm supstat comissarius imo si rec e vixerim amissarius na sibi comissa

mibi ammiffa luerutipa bona apropter p mare p terras perqs varia rerum vilcrimina ad etate gradeuam vios acerrimos plurimos plurifariolog sum casus ppessus quon que credet. Al Daximu egdes reoz q vius luz p annu integru litterario nnllo pceptoze quo fiebat vt siquid a pcessore vidiceras ante successione in auras tenues tois intervallo migraret. Atq3 neq3 mibi libri pter quos iple exferiplas erant nullus viga aderat monitor qui quo deus quo ferret error in dicaret z qo milerabili? erat ofo q elligenda inflinctu ipe geniali vi debam, plequi minime valeba. nangs, pemeda papyro vel affevt plimū indigebas is parua queroz:inopia frigozibo qo periba me mini pfecto frequeter algoze me gymnaliu vix egrellus: in medis niuib oomű regredi pedű maxime gelu neguisse quo vixti vbi re pleram acmozibund fameliti glatiegz tozpena exanimi limilia ni bil nili iurgia terrozes verberagzreppibam. Erumnemibi zmoz tis imagines erant undiga cucta calamitolus minitari interitu mibi videbani. Pater Decesserat Abater nuplerat Lomesfari' calci trabat lois in angultijs od facere miler o potiffimu viverterer vi opeimplozareignozabas ad tutozegn îmo fraudatozegs inuitiuf ibam z si dabat vt virgiliano vtar modulo, copia fandi gemebun dus nudato repente capite a genu flexo singultibus certati pectus erumpe quali otendentibus 7 lacrymarum imbre vix impetratas frequeter inter vallatam frequeti? fruftratam abiectaq; impenfam quali ac ratione sequestratus extorquebas. Atqs euestigio litteris incitantioz inde infudabaz. Mempe illos crebzo mecum refricans vlus. Quo fortuna magis scenit magisipe resistas Utq3 becet nec te viceritilla caue Turpe refferrependenecpaffu stare tenaci Tur pe laborantem beservisse ratem. At me miserum benuo victus bef iciebat bominum codicionem r fortune iniquitate accusabas. Za dem a musio inedia pulsio reluctanti similio pedeo trabebam pudozegz confusione attonitus suspiriozugz quasi procellis quasta tue vndigs toztozem illum rurfue finem nequaquailue at maloz modificatione implozabam. Sic vitam extrema per omniaduces degebas Egdeenripidaetűc sentétie ditaté phani. Aulla ofo tam Dira clades cit inquit nulla ta acerba calamitas nullu od bininima

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55



rebus ad minus ania qua mutabilemaint via mibi fortuna vel pe delignificaret. Respondime q suus index secerit rata babituri. co pmissogs statim rogato Ja incisu tauri caputest ingt qo verbu 93 explicari on g possit mentis intimu mibi penetrauit. Spoliatu ia indeme fortunis meis baud ambigebā, videbam bereditatis cus bomitufozie mibirelictu nibil. Eratluctus mibi ac palloz in oze oculi in terra lemp nili cu celu perfus vesideraba vesixi surdi ad so. latia oia sensus. Zediū intuende lucis erat. Dadebant nocturnis lacrymis gene quippe gbus interdiupzestis vix ppter pudozem. noctufrenos laxabá tumebat crebzis pectus gemitibo vox vebilitata vita bubia gdings amplius cocusta mibi oia ad vnu videbas Bone de' post quotiépoza stitinera quot suspiria quot exclama tiones quot querellas quoi luctus aquicquid iniquaz ourm acerbum grave postos omnem vt inquiunt lapides moui. Postremo policletus ille. Judicem se asto potuit amico obsequio asta rei mo dificatione qua tempozia tarditate, puntianit. Judicinquillud post pmaz sententia qua maximo sum coffictatus betrimento scripture similit claro viro mandaudu inflit Lodouico bezabertis. Atfen tentia ipas arbitraria qua ab bomine tyranni mei familiarissimo z veteri vitro citroga necessitudine veninctissimo rei tri pscientia. Si no penitus excitato sum ipo illo tyranno plurimu terginerfante ac relluciate fortitus builime ostu potui petitionu iudicib?. Egde co ru velim ad melioze partenoia subticere qui tune magistratuillo p fas zuefas fügebant obtuli ratificanda Atmemiseru. Potabiles illi iudices vin pus interipos, Labella secreti vitro citros cupiditate vt puta agitata instante exclamate oiuz iustissima oiuz pientissi mam se causam tutari. Loeterum vociserante illustri frustra viro Andrea pilauro: sententias inquipsas voluerunt nequaque quidex ob alienam pecuniam immo q aberat pecuniaratificare. Itaqq ter mino applicato vegebant acriter quibus vebebas qua peo litigio ru edacitate z p necessitatib reliquio mutuat pecunia sucras qua ppter patrimoniu men bereditario mibi successiue iure actestame to pellati tot seclis enigillati tot curis agsitutot laborib partu pi culify befondun qo pratioe iam pueb ce etatis mee ex iplionel

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

titu

iota

tarele

inten!

nóerat ceroq3. ceratia

farifeu cofumariu mallis appellare manu ofi extorsi multu viugs pus vexate atqq plimis emiscrandis ad extremos viq3 casibus af. flictus quo mui fubbastarent inbibere no valui. Sic boa a creditozibue illa nostra vendita vireptaq statim suere. Elge nucquo be pluris coquerar ore quo re plequar gemitu. pfecto li ab oratore q pia exaggerate singula put de tépoze in tépus gesta sunt explicare tur vozationi robur pro acerbitatum magnitudine affererei: atoz singulis in mozando cladis atrocitas verbis egret lacrymas intel ligentib vel a barbaris excutere z ad ferenda ope eosde oio posses comouere. Sed ftrictim egde z nudis verbis rei tm fumas pcurro Testor deu annos triginta ppetuos. Inope omni prorsus auxilio indigente omnispe vestitutu: ozpba ututozib no fallis affinibus 93 ozbatű oibus pfide fidei. Infante me comiffus comeffarius nobilie ille cuz maxima scilz sua vtilitate: si vtilitas iure appellari pot abigs bonestate sicut patris mei oppuletissimo sibi patet legato qo ante statim ofa pro libi comisso factu vigna est affecut' solu milez quid amplius supplice seminece me soenozib beuoranda que mibisanguine vicz ex bauserut:sciens videns religt semp. Dec vene tije facta sunt qua vebe libertatie aiut elle domiciliu. Zemplu peu dentie sede iustitiereligionis cristiane sacrariu atq3 ipius sidei co?. Loeterarugs virtui robur z fonte amplillimu. D lingulare illoz petionű vñozű equitatis exemplű qui sententia ab ipius merito sic Rurlus inos comessaris sibi ellecto indice sologs admittere. @ argutuz cossilium noluerunt. O cu intra vos tabella sequestrati collo quebamini visputatione notatu famaqa vignislima appequa. virū quos caratos nominatis pecunia babituri fueritis necne ex ratificatione sententie rogato scribaru vno presbitero tm biscusium esto totius italie speculum iustitiam admiranda que viilitate proprias respicit no bonestatem. Est villitas ee nungs porest abigs bonesta te. Quin o potifiunum maloză omniu. Radice cupiditarem. Dec est que bomines vexat que a virtutis arce veturbat beu seuerinus inclamat primus qui fuit ille Auri qui pondera tecti Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Bemasglatere volentes

मुक्त

edi

adou

note q plicare

19 Unite

doffu

curro

rilio

ibus

BHO

ripot

ito qo

ue mi

ec pene

lápzu

cicor.

rollis

rico lic

ar/

aticollo

ua. ptru

cratifi

fum efto

Paetiosa pericula fodit Mine iudicioză bine legum bine rerum publicarum corruptellae ruineqs errumpunt. pozzo pensiculate vixisse videtur qui romanum populum ex co tum primu inquit perijle qui primus epulus ei largitionegs ministrauit. La quide pestis baud continue patens Lociera clandestina serpens roma paulatim inualit. Mempenul. la reliqua babita ratione. vt plurimu quo fortuna eode se bominu fauoz inclinat. Quippeno iudicat bomine vulgus ex meritis, 53 ex fortuna quo fit vi existimatio bona prima omnius deserar infelices q où miseris aliquod crimen affigit que pferunt meruisse creduntur. Quatas reprebensionerecte inquit valerius merent qui cu equessima iura iniquissima babeant ingenia mozibusq3 suis q3 legibus viimallint. Leges folonis erat lententia aranearu in cozzupta ciuitate tellis esse similimas. Jillis quippe siquid leue imbecille q3 inciderit iuolui ab eis atq3 cotegi. Biquid vero maius aut gra uius:prumpi ac perire. Beus ac legus latozes no foli inuare cinita tes poliunt. Ded qui ipas regunt. If enim li recte rem administrent Deus acleges viiles funt. Din autem male:nibil plunt: Optima legă platonica sententia moderatio in tru viniditur. Pozimo si sint leges preclare voptime. Secundo si ciues eas leges que ita late fuerunt omni studio observen. Tertio si iuxta bonas cosuciudines acffudia quozulibet positis legibus bene res publica administret Estigit prima pare ei fce moderatiois vi sint leges optie. Secuda vt intra illas maneatur. Tertia vt preclaris cosuciudinibus studiss 93 viuatur . Egtate servata equitas nibil aliud eft & iuftitia. Jufti tia fundamentum est perpetue commendationis Tame. Sine qua nibil potest esselaudabille. Eld extolleuda viiqs bonozum preconia r repprimendas infolentias transgressorum providens ece lo institia. Ad regnatu limina prexit in terris. Justa veus puidetia terraru rectozib iuftitie moderamina vestinauit vi vitutes extollen tibus zipax rebelles penis vebitis afficientibus pnicuiq jura red dant ac merita li quide iuftitia pirtus eft coffans ins funs pnicuigs e iiii

tribues. Jubent impia suadet ratio vitas instat: Mccessitas cogit vi uina buanaciura pdicant vi bonis pmia malis supplicia in crant Tulius in libris de legib? Mibil eft ait pfecto pftabili quaneintelligere nos ad infitia eenstos. Poronintie virib parantiure reti nent. Dpoztet oes q in regno costituti sut primu oiuz regnu ips ser uare. Seruat aut nibitomin? li in co nibil fiat qo min coueniat qu si couenientia cucta agant. Ergo primu oiuz est iusticiam coleruat Moluris est iustitia que victoria facienda. Mulchen fane est iustitia regnű cőparaste. Pulcrius iustias regno pretuliste pulcberimű vi tae ipi. Laucat ne quis iniuste viuitias cumulet neq luculetisima conet ciuitate reddere. Sed iustissimas pdicet vitate vapud boics vapud veu. effe maxime omniu venerandam. Jie iperegrinos bo spitalitatem in supplices indulgentia. Aboneat vnuqueq3 anima5 erga se ipas amoze falli atqs peruerti solere percipiatqs ne quis ba bundans ipe patiatur proximu exurire. Liquido cognoscit philosophozu preterea inquit Albonarcha qui natura non autes ficte iustitiam colit oditos reuera iniquitatem cu caueat ne ijo iniuriam faciat quibus facilie poteft. Qui ergo circa mozes actionesque fino rum nibil vnos facit impienibil inigs atqs ita in ije le feruat immaculatum ad producendas virtutis fruges erit aptissimus que oia sapientia coparantur. Pozincipi no aliter necessariaz esse sapientia os corpori animas. Idem iple plato indicabat beatifimalqs fore res publicas. Si aut philosophi bominent aut saltem qui guber. nant viuina quadam sozte philosophentur. Mibil enim pestilentio esse potestate a audatia qua ignozantia comitetur tales quoq s sub ditos elle lo lere quales principes videantur, A Dagistratibus non propriú bonum sed publicu esse cogitandum ator no parte solur civitatis quandam. verum totam effe curandam. Denamentus ? principis becus ce influm imperia. Principem tria bec maxime vecet observare prudentia iustitiam sortitudine. Porocullus vir in ter romanos patres genere virtute integritate auctoritate primario regi Romulo sidus imprimis vex albanis colonis necessitudine Tfamiliaritate coiuct pcedesi romanu fozu'iurat maximu Tfam etiffimű infinrádű pfentib etictis ingt. Romulu fibi bű iter faceret Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

- e regione obuiam se obuilisse: specie ipsa z sozma insigni: utantea nungs fulgeunbus armis ac se priorem illum ita allocutum. Qua miuria o rex z qua mente impulsus nos fallis z improbis criminibus circuuentos vibem orphana in luctu egemitu in squalore z sozdibus, reliquisti. At eotra rege tradunt bistorie respodisse. D procule, ita superis visuse. Mose coelo demissos codita vibe im periu permaximu z gloziam babitura rurlus in coelu reuerti pzo inde bono lis aio ac Romanis nucia vii prudena institiam c for, titudine colant. ije artibus foze vt amplifilmā inter bomines pote tiam colequant. Bone Deus Gum alias omnes veneta Dinina nepe inspiratione intermedios pelagi vortices stans excelleres ciuitates si recte flatutas leges mas recte servares Si facto pnon fa cierum vifferetiam faceres. Siab iniustinae iugo ve te pcipue bis moeritos zamplitudinis tuae libertatifog fludiofos liberares: qo vnum Dei bonű tantifaciedű philosophus censet: quatiest virt vitijs pfereda. Mam vbi moerito p cellant obsequia vbi nulluz inter fortes atorignauos viscrime viga vbi nullus virtuti locus nul la studio pratio babet vitia ibi regnet torpescat virtutes pucipat rregna decidat rertigous dominet pfusio necesse e. Partius er roz in principio maximus essesolet infine. Unum quo vestrum maxime creuit imperium: sane omnino è q ipsius caput vbi scilicz è mentis sedes bumilitate pranimitate side caritate sensibus quali copactum innocetissimu atos sanctissimu cum aegtate pcipue anti quis illis aureis seculis ab omni labe procul concordiam coluit. quippe qua minime res crescunt. Discordia vo quas parit iniusti tia maximae vilabuntur. A minimis principijs fenfim amplissimi nuncfacti patres cauete. Lauete inqua obsecro ne Antigonii seu Bemetris casus recentetis. Aliena vita sit vobis magistra pterito. rum ratio plentium cevebet ordinatio. Hon ad amici Socratio cocterum ad quae amica magis ce bebet veritatis obsequiti. Hon ad suffragiozum spem cupiditate ambitioneq oucibus iura vari bebent seu retineri. Ben venalia nostra tepestate quasi omnia pau cia excoeptia.beu rurlua inqua expertua nimia depbedi. Videoz actatetenui rimula tanos prospicere qua futuram olim tot monar cha quida execrationibus acculauit. Justitia rarescettauaritia in-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

ein.

ireti

ip3 ser

eruai

nu pi

lima

oies

sho

mas

sba

esficte

iuriam

73 E110

mma/

eoia

entia

15 fore

as lub

uenon

iesolus

entuz ?

narime

uspirin

12imari

imdine

úz (ans

facerci

Magl. A.5.55

quit crebzescet siqui sozte boni prede erut sceleratio soli mali opulenti erunt. boni cotumelije vndig regestatibus iactabunt. cofun detur omne ius leges interibunt, audacia voi omnia possidebun. tur no fides in boibus no pax no bumanitas no pudor non veri tas erit : atop ita neque securitas negrequies a malis vlla:omnis terra tumulmabit fremet vndigs bella. Quae omnia erut propter iniustitia. Deus ergo pult omnes boies iustos ec.i. Deu z boies caros bie Ben scilics bonozaretanos patrem bomine viligere ve lutfratre. In ife eni duobne tota iustitia oftat, q ergo aut Bou no agnoscit aut boi nocet iniuste zonam sua viuit zb mo abzupit in frintu legeos viuina. Forlan baec e aetas q ppinquate bui termi no faeculi bumanu gen' i veteri'negtia iualelcete, plabit. At q me mei casus indignitas deuebit no sunt adeo mali exsibillandi ut de bonoz, pesus nullitate grant ve orbis ne vebis tm vixeri rei publi cae si oes cent malí quoz in maior numerus qu nullo ouce regit:a paucistade bonis repmit. Pauci quaequ' amanit. Jupit aut ar dés enerit ad etbera virt?. Box tu spes mea vexillifer es Justinia ne. Qui sic Achiles pellen ita tu parete virtute oimoda supasti nepemores iprobol auaritiaegs sp vestigia veclinasti. Quid ampli tuis addedu laudib oiffinia. Si gris geinos lupet q laude catocs In pria cactos q pietate numas: Scipiadas fabies ai phitate me tellof Elogo: Abarcu Juftinian eris. Egde excelli vir al terea ola ludu foztunae: ocirca fatagit auaritia infra te mocrito femp putafti Lafus frequêter meos egretulifi. Ipliquiccirco plimu parêti fuccéluisti:atog qo Agesila? ve le iacture saepe solebat. Zuno verbis magis quo opib plecilti: vniuluz terrarn ozbe piiae nuque quoties tot sapietissime fortissime es picula subijsti rtutu tu oiuz: tu pcipue fidei pitatiaeq erga ipaz:pecunijo tuio nego vite ipli pite mo codu xiffet band pepciftineganous anup vedicatos amicos antigs a pbatis negaturpia ablozpiculluc bonestis z laboziosis asposuifti: Malma solus int oce alios gloziosiffime retulisti. Dis tibi, vir. giliano vtar modulo liq pios Respectat numina: ligd Glos iustitiae 7 mens libi pleia recti Praemia digna ferant. In freta ou fluuif curret ou motib? ombrae Lustrabut couera polus ou lydera palcet. Semp bonos nomega tuñ landelog manebut. Barbonus indolie tuŭ pign pftatiffimae:tu ob tui noie spledoze: tu propter olmodas maxieluas qui canitie ex philiologia celeo illu vintes: prudetia pcipue z iustita babituru. Abagnuin pria futuru viz p binino. Rogo gd aliud afflict inope bonie oib ipoliat natie tuis a natis nator ag nascent ab ill: ator maximetibi: patria natalibus fortunis ingenio morib" auctoritate sapia institia fortitudie tpantia claro vire pter beniuoletia ftuditi benotione atos observa tia verelinceres afferre possim ignozo. Egde vir magnanime in difficillimis rei publicaelp toib agitate ut tuis interdu plilijs ela bozib intereem: Tecuq Albenielia Lartaginelia atq Romana pcipue gesta familiarit coicare. egde inqua nullibi liben bospitali tatio gra:animu oluz naqz pftantiffimu vomicilium eibiledebre vbi libera sit res publica. Despodere que venetijs cocteru qm sum totidigne ibi mala ppefful tot fruftra verat litib tot afflictat taq3 naufragije.altu fugies i poztu venuo qui naufragiu feci. Angdein ad clima letbifex offi pcipitaui. Incidit i fylla cupief vitare caribdi Ibi nibilomin bone De pter spe z opinione mea benigne susce. pt' ad nonullas, p locifacitate dignitates affupt': Biscipulozuq pr appellat" viuo vitags extrema poia ouco.f. recte inquit phus. Alles caucae claudit antro Quae canit in altis garrula ramis Buic licet illita pocula melle Largalqz bulci studio bapes Ludens bominum cura ministret. Si tamen arcto falliens tecto Memozum gratas viderit vmbzas Sparfas pedibus proterrit efcas: Siluas tin moesta requirit Siluas vulci poce susurrat. Wiribus quondam vallidis acta Poronum flectit pirga cacumen: Banc li curuano deptra remilit Recto spectat pertice coelum vel vesperas Ladit experias phaebns in vndas Sed secreto tramite rursus Lurrum solitos pertitad oztus.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

era



tes sp amanerint amoze affici nature nos imo necessitas cogit diffi nire. Paaeterea senion vinetin animi q maxis i ciuitate foclici fun gunt:bonozibe cos g filios moztuon nepotelue ou colutiocudif. fime viunt: acute bacc audiunt vacute pfpicintieil93 giufte orpha nos tractat beniuoli funt. Ill'aut maxie indignant q otumelijs pa retibo orbos afficiut.orphanos appemaximu facratifimuquo politu putat: atg e oino. Dife ronib nto magiltratulqs comont tuo mete siqua by ad banc readbibebit ac de disciplina educatio. nego ozphanoz, ita puidebit pzo viribo vt libi z luis pzouidere vi deat. Quicuq b ante lege exordio plualus: ab oi in orphanos co tumelia le ptinebit. ira legu effugiet: at q pfatione banc alpnat alique patre aut mre puatu iniunis afficit. Dann ouplu reftituat.acli que parêtes ambos bité leserit. Sed leges q sequutur tuto zib? p ut erga ozphanos fe gerant. Bagiffratib prout de cura tutoz in grant colcribim?. Di ergo educatiois liberoz: ipli propria 2 visti cta qda bient exepla: ac iplos educantes de reb fuis aliter, puideret.legeles de istis mediocriter distint cas bient non ables causa tu toris leges: qui multu ab ill' differret seorsu ederem?. alije studije orphanox vita:alife no orphanox municites. Qui aut de legu cu stodib' tutore observare costitutus einon min' orphanos qui ge nuissent cos biligant nece res illoz peius que que que rnet immo etia affectu ai meli?. Unam vo banclege ip in aio bittes tutclam p agant. Si go buic legi berogauerit tutoz quidea magistratu code net vc. Posto vo ad pubertate orpban venit si mak secu egis se tutozem ouxerit ad gnqueniñ vsq3 ab exacta tutela in tutoze3 si bi agere liceat quo voi tpe a magistratib amplissim orphanosa uoz adbibeat. Si at magistrat alige p negligetia obsuisse orphano videat gd ipli restituedu lit alij lupiores iudices statuant. Sin vo etias p iniurias osphanis affecerit no folu bamnu restituat vezz etia magistratu iuste puet vali pro eo ciuitati regioniq a pplo co festi creet. Isacc z alia plima i suis libris circa orphanoz cura m telamq3 Malato vifferebat, Meeuidebat eni Diuinit'ille vir utrez oius acutissim erat pspector a cognitor fore ut osplurimu orpha ni ab ill'q cie maxie opitulari beberet oppmeret. Do cu loge accr bius poniuerfuz geun eueniffe of elij nemini excelletes petitionus

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

माना के कि माने के कि माने के कि

iudices Andreas fusculo a Albarcarimodo Iberoes cu pientisti mitü iustissimi mibi liqdo cognouerint tutoze illu meu mirabile. fama notatuas vi gniffimu no modo fidei sue comiffa redde nole te imo aureos prinacissime me cetu petete absoluetes ab ei quide me petitione im sentetiarut. Zist q ozatiois no sbae gde sed structurae nonulla inter meas citatione petitionegs visilitudo videat fefe ad appellatione seu potissimi carceratione accingit. Dbsecro a ista tam priaroni sit utipsi alia pacto adrare negat vissilitudo attedite. Litat tutozipse éspecialiter. flagitat éplonaliten. Egdez eruditu lectore maxie nili me putare offeluru ligdo ondere citatio nep qua apte petitioni paruere z petitione quantu necesse suerit ci tationi gdrare. veru gm z sapietib go acuta clara z acie recta perspiciut.lippis aut ataz transuersa tuetib iras ut pspicue recteaz vi deant supuacanen buxi admonere. Inani garrulitati sobriu siletiu anteponam. Quis eni couelo tam metis inops o realiter aplona liter nesciat ad spetialitate referri. Augat pterea q in citatione non in petitione eu comissum appellauerim à rone bebueram ingt co. putu petiisse. Ad aut incitationeno producrit commissum ipsum appellasse. In petitione no obsuerit negs o coputu petisse necesse fuerit. Tres extant rones. Porima ratio equia comissio a vie obi tus paterni citra. Transiji in pmissariam: nangz inde ois perijt vi goz comissionie in cui locu subiit comissaria. Itags ut in citatione nibil profuiffet. fic in petitione no obest comissus iom appellas ferch ois penit? comissionis lit vigor extinctus. Itaqz sufficit mibi eu petere vel petisse comissario seu tutozio noie a realiter ac psona liter tm: imo funt q bicant comiffarias qs a bie quo fentetiare feci te stametu paternu periisse. Itags sicut in citatione petitionegs nibil amillarij nois liletin nocuiffet. lic eiulde expllio in priti caula mea muat nibil cu ois penitus comissariae quogs sit vigoz extinctus. De qua ad abundanté licet cautelam. in citatione petitionegs lit facta mentio nocet nibil. iRurlus o commissionis in petitoie facta mentio noceat nibil. Altera est ratio quoniam cadem inter narratoria tantum verba facta est mentio. quippe quae ad ministrationem olim praeteritas fuam: non ad petitionem núc praefente meam refert. Qo ve comiffario neque os noie vici par est apter alias Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

tres ronce que in re pauci glinulli momei nimis multa coge ra duxi ommittendas. Tertia ro o coputum, f. necesse no suerit de comissione petisse est policieti primae sentetiae notabile ostansos quodda caplin loco tepozega beclarandus. Audio aduerfarium pterea: o sentetia tumultuose nimium z nulla babita auctoritatio suae atozallegationu z probationu soaru rone. In eu lata sit pluri mu coqueri, Querimoniae aut luae merito ne an imerito iactent. In libro apud notariu citationu est videre, Quaru prima vecem bris ante vimidit anni pteriti incoepta. In octauti Junii vies a vi lationib' in vilationes terminauitin quib' multa fp aducfarius vi xittnibil phanit cuiulmodi aduerfarii ipho vaniloquia verfutiafor oino videtes atos nimin iudices intelligetes. Rei iam moti cofcie. tia vltimű ei z peremptoziű terminű ad pzoducedű z pbádű 993 vellet cu admotione le ad sentetiam nisi victa pharet processuros quo itide vt supiozib fp tepozib : multa rursus vixit r nibil p bauit. Coletes aut aliu ei indices terminu flatuere ne be se conore ret noluit termino le cuipia implicare. caeteru ad foz viíoz iudicu penratoz lat ages prexit. Ibiqs inbibitiones ipetrauit. q offi peti tion uni indices no pcederet: apropt oportuit meism ciere ad vie sequete que pritib 9 43 sidedignis pollicit e cora pris pour atox in dicibo copare no sparuit. sequetí auteode ipo citato vie aures terra ia caudaos mínime vales occlude cosa peurato z ibis iudicib adifariº ci Baniele 30no [ uo z procuratoz aduocato coparuit cui reddito moerito rno oni ipi pcuratoz iudices exglito lanogs babito fecu ofilio:miferut ad petitionu oñofnuciu fun o ibibitio ne ammouet vicete ut officio suo sugeret. didetes itaqs oni ia pe titionu ipi indices quit le iustitie nili ins daret pindicaturos. De ab ei iniq ve inqua indebitags petitive absoluerut veu iure meritogs ut i snia ipsa otinet sniarut, p pte. Pouto q tale snias tulerit iu dicel probate actore. Reo at no le vefedete alia ronabili nili nuas li mi pefesiõe iustos oio ee r comedabiles qui sigd peccauerit nus la in realia nisi in vilationibus nimijs peccauerut quod egdead majozem non janozo, secerunt bonestatem ne vnos congri de se jure possir aduerfarius. Qui cum nullo Deum ipsum testor iure sententiam possit ipsam in meritis accusare in ordine accusat. at

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55 tamenneggin ordine neggin meritis est accusanda:immo cum in meritis sit maximopere probada. si quid forsan in ordine. qo nequad tamé peditur peccauerit est aequo aio ferendi. nepe no q ritur quo fiat ins oumodo fiat atos aquila naturaliter muscas no capit quas natură cotra: si tri capere post babitis aucupijs dignis le gestierit: abuolabut, Gos bacc fabula respicit qui frenis q3 vo bis in manib vedit fortuna post babitis a caudis villos euellitis qui ambitioi no aegtati tura datis quoz quid velit intimu anima ceu nequaque. Aft extrinsecu passionib ut corpus victu cogitatis sicfalso indicio inra sese cosciena inmo accusante quo vos volun. tao no pura fert ratio retorquetio: nulla pfecto tam valida verag ratione reperias quae garrulis captionib cotaminari non poffit. Sie quogs cu velint libi iura recurrit ad ipam. Qua bene ia nouit garrulitatis opé: ho volosus. At sapies rectus judex animi aci em ad illa q in causa robusta no quae inania sunt inuisis atbomis applicabit. Sigdeut nullus vnos tam liber eaer gin fectis atbomis aut volatili gli leui quopia vacet oio ita nulla fere reperiri po teritratio quae nequiret prossus quapia cauillatione causari: qo acute no min' of lapieter ad me meus ita scripsit Impator Eplas ad Thoma nostrū tuā legēdam flagitaui: Lecta gaussus me Ber culesum pzimu. o scribendi quodam genere polles quod 3enonis ita exprimitillud antiqui vi cu iplo nomine ipli Zenonis ani masozur opinionestoica videare. Bauisus veinde plurimu sum q aduerfarit antiqui illu tuu: Quapropter memini me te pcepta petisse ut sub oucatoz griquaginta pmo postea cetu pena a compromissaris vis indicibus expediremini roni calcurante : subie ctus tu rationi subieceris. Ad aut cavillationib nonullis: capiti bus tanos bydra reluctet. Zales quales diuinit nuc flunt quos aptissima metaphora tres fratres nominas fortitus au ditores ni bil.ut spero. equo a triupbo tuo beturbere. Doctin pitantistimos illos peculiariter aliú philosophú. aliú ozatozê. aliú legú peritum oce naturalis merae sinceraeque nugis postbabitis aegtatis amatores pdiuino comissariae quantu vedicauerit sibi commissarius quantificui of reddiderit cauillationibo ommissis oibus inglim ros. Dincinqua pêdent leges z pphetae. Pulla figdes ta flabilis

tanggerta ratio est quae subornationis garrulitatis fenocinijs exparte qui praminari no postet. Aduersario tuo pcinne aptegs bici bebet. Sic 93 cũ belint tibi iura recurris ad ipam. Quam bit nouistigarrulitatis opem. Teis bacten? operituo si extremaz manu impoluilli: velim atqqid vebemeter obsecro obtestorqq ad me des phi tabellario: qo li feceris affini tuo JBaptistae zeno cardinali atog pftantiffimis nonullis viris z gratiffimu ce: tibiog atog bonozítuo p goptime cosulere te velim intelligas vale zmeama ut facis. Dialcoride pleci qu'opus latinis medicis puto no inutile nucrebus publicis incubo. Reliquu tépozis qo perpaucu admo du supelt nam reb nostris vifficile le magn facit sacerdos graecis Fis impartioz. Equide legatione banc renuere qua grauifima ex perioz nisi rei publicae nostrae oduce no id existimare. Itaqz mal lo maximu mibi onus atq3 si cet opus cñ vitae discrimine q3 detri mentu fibi vel minimu acceffuruz velim: utcu a comiffario vel vt Bpprie vicio comeffario illo mo vreru man expediere. Ed me te transferas quippe qo solatiu ineffabilemibi tibi erit bonozificum. Iterii vale. E Daecita polui ut iniaz piter z rarifiimi viri fide ape rire. Porofecto si cetti talibus viris res publica veneta vna i actate fügeret Romanae illi antiquae cederet nulla in re imo ob vzbisi sup situ Genetozu & Romanoznísi mozib vegenerauerint fozet imperiu diuturnius. Mulla eni sulus fuerim dicere pace vra diceri Italiae ciuitates reru omniu in orbe vrbe oppuletiore nullam co modioze nulla tutioze que Ceneta. ADirabile pfecto victu eft. Da tente vndig zaptam vzbealiaz omniu muris. Turrib' zoi mu nimine claufa peë tutiffimas Doarit mu ac terreftre iter ad quemlibet vzbis locu z inter medios pelagi voztices aqua dulce z falutifera repperiri oia quae p totu terraru orbe oriant maiore bic 63 pbi nascant oppuletia inueniri. Quid ve innumerabilibus regijs vicam oznatissimis teplisomniss generis pstantissimis archite cturis.nepeli veb venetae magnificetias pgereexplicare. Rem aggrederer pelus impossibile. Equide buiusmodino piecturas veru indicia oino vixerim patetissima Biuina venetian vebefunda tā fabricatā gubnatas vefensas puidētia. Abagna vindicta vos vi gnos judico q viuina volutate retorgre.i.g taleprias prodecogi-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55 tatiovina Beittag iftim gipiaq rei pub. vfae faluifera feit pala face. Egdepfes plaude vi piperiffenpiternitate vnu moneo ne ex rector vraru ciuitatu optione scribae z collegae reliq eligat celezieo li libet ordie: que i ligillo não ve legib a moz i meli refor matione vigestim". Quo null' meo que indicio:negs vignitati ve Arae pcinnioz nega rei publicae firmioz vnos ozdo pot excogitari In eo pterea ligillo plima mea erga viuina banc aristocratia veuo tione praspillibatanobilitate possuig si seruabitis seruabimini. Interea venia pus gde vra exorata veli ad platura aliqua negs pi rituale negstpale in vro ofiio nemine nili fit venetus ciuis affumi. Weuet aut ciuis vilibet licet ozindus esto vir bon' z prudes zo no minoze vere publica veneta os ve le iplo sollicitu dine beat. Di ligetias in creandis magistratib tanti ee plato faciebat ut vel bo nan oftitutio legu abloz magistratibobonio no mominime, pfutu ra sit ciuitati. verū etias plimūnocitura. E Dpozte vo ait tā eos q magistrat electuri sut que eligedi ee ab adolescentia phatissimos maiozibulgz pbatiffimis geito 37 q cociuin mozes pfectiffime cal leat bmoi viros virago Dininu q gubnaris exeplu imitata: figde ciuitate ad imagine regni celeftio ee regeda: Diuin'ille plato co tendebat opib tuis souë aegtate pmuseruata te becet Girtutis ne pe offin é bifficia poti pferre filulcipe. Sane nibil ta est angusti at tags parui quamare viuitias:nibil bonefti" que ecunia stene fi no bel. Si vo bes ad bifficetia libalitateq pferre. Los at: pligicings taflozes aristrocratia amplectef ne ingitudinis. Quippe qo maxi mű est. vítio subeatis. cacterű optioni tatae side mutuagz p virib? caritate feruate. In cui que que que rei fignu fi no maiore patit vra facultas guitudine. Atfalte in, xxiiij. vel. v. vel vj. Apzil vie cereu vnu cu aureo:glibet vim i teplo vel scola fancti Barci p suon alig er ga vos recognitiõe bificio pofferatis. Quantis aut bonis gaude bitis: si vos q's boniz recti eritis ex meo de legib? : mozigs refor-De embryonis formatiõe z animae matioe sigillo intelligetis. infusione libei primi Alter tractatue. Opiozib'admirabilioz via vistictiua succedit: q venati pinido ia feie fbilli fpu ccuiqqs fedulo piscurrete zicremêti vî bauriête corde pferti cerebro epate umbilico te ftib 93 fort queadmodu i apborilmis exglitillie leribit lopp. nec fere parte in leua feminas costat qua nibilominus nalitatem effemi natifallere viragines nitunt vt est unphabitis veclaratu. Rurius Plinius melioz ingt coloz emare ferenti & facilioz part?. Abotus inutero adragelimo vie ptraria oia in altero lexu. Ingeltabile on? crnru zinguinu leuis tumoz. Dippocrates mulier ligdem ingt q masculu cocepit bene colorata est. si vo semina: viscolorata Ausce na in caplo de lignis masculinitatis v semineitatis carta ducetesima octuagelimatertia nros Adichael vica vucentesima nonagesima nona.nec no in ope de afalibus Albert magn carta cetelima vige sima nona atosin eiusdes opis libro decimo tractatu altero capto tertio carta cetelima trigelima lectida. Ibzeterea in viuilionti libzo Rasis voi signa ponit masculi foet reminae atozscotus ni in ca plis sextodecio z sequeti poi signa poit masculi acepto z semine in muliereguida carta. xxvj. z sequeti atqqi libro qui or ptiosus carta Expij.ca.li vis scire.viru mulier granida pariat filiu an filia q oia vi det egidi collegisse z bije vsib breuiter. nepe efficatiora explisse. Loceptu maris i'inuatipledor facici. Abebroy leuitas spissiocre tio lactis. Atostumor ventris in dexrra pte rotud'. Semineu lexu pria ligna figurat. Ampli malculi foet ligna fut bonitas colozist paní paucitas coitus puitas ex beliderio nali: quis belideriu frica tiõis loci sit magnu ex multiplicatõe caloris a supstuitatu in loco q pruritu caufant z inflatio pupille mame vextre pupille nigredo ten des ad rubedine vlanguis aduet ad ipiraculu naris bextre vino tus leuitas z corpis totis z vene iflatio magis circa latus vextru z spetialir cu quedine z vene ellenatio sup os floaci z sup vmbilicus. feminini vo foet' ligit iflatio pupille mame finistre z guitas mo tuũ z vene istatio circa parte sinistră cũ guedine illi loci z nigredo puppille mame sinistre ventrisoz depsilo circa coxas z soemur cui inflatiõe z guitas toti corpis z pigritia z multitudo pani i facie z malitia coloris a mititudo peliderio y malo y cu lupfluitate. Serut qda guidas de masculo pisces appete de semia: carnes. Sut pterea q vicat guta lactis pgnatis i aq fotis ciato clariffimi expffag li mas erit supnatare si femina basis petere. Astrologi marte vicut venere ozietales auxiliari lup malculinitate. 13 cu fuerit occidentales lup femineitate. Al atutinalel q bora f, calue fematie malclinisat velp

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

103

nini, zgini, zgilbo

futu

omari piribo prafa nu punu aliq cr gaude

penati

eticre elicote yp.nec tinales vero semininizant. Interea Bozothius vicit op aspicere bo ram coceptiois 03:2 si bora illa fuerint fortune potetes z fuerint in fignis malculinis zonoligni lune fuerit masculin est pgnans ve filio. At si luna fuerit i signo seminino & dis signi lune emininº est p gnane vefilia Mibolome inqdripartiti tractat primilexto caplo in masculinitate z semineitate plimaponit notabilia. Maly aut abe ragel iccirco bicit vo si boza illa luna bederit vitute sua planete ozien tali q lit in grta masculia z signo masculino z maxime si luna suerit filir in figno masculine est pgnas ve masculo estibui? Friu fueritest be femina. Rurfus baly cu interogat ingt fueris p muliere pgnan te. Sieft de masculo vel semina. fatim aspice ofim domus silion z bium boze t lună. t si oce vel ono cop sucrit in signis masculinis è de masculo est in signis seminis e de femina. Sut pterea q aspici di cant oporter ofim bom alcendetie ofimes bom filioz. fi ambo fu erint in signis malclinis ce malculu si i feminis semina. At si viscoz dabunt ita q vnu sit masculinu zaliud semininu aspicere opoztet cũ quo eozu luna cocordat ? secundu illud indicare. The partus observatione a maturatione caput. viif.

Icutin agendopoi principio pparatiões armagiccirco idonea regrunt sic pue of boza part imineat, salutifere pfi ciunt observatioes. psertim iuxta voctrinas Auicene in libe o seu ordine vigesimo pmo tractatu pmo vica vucetesima octua gelima gria ca. be regimie vniuerfali pgnatis z lequeti. Mec non fa nonarollae in ca. be regimine pgnantiu carta tricetelima viequeti Si aut panane suerit corpie tenuis aut matricis bebetie nonullis mélibus an partu selitifs restaurer castigerq3 curatura si nimis pin guis iuxta boctrină petri plettim be argellata bononiel is in ca.be ingroffatioe corpor timebroy. Si pteri fuerit paruuli balneti fre queter ingrediat illicogs tali pactione lini. f. B. adipis anserine me dullae ceruine vel falte vituline volei camomille ana ex gbofia vn guen tu ligdu quo liniat pierus caulius fucco thuris farina vel aca tía in cibo datio mulieri. vuluas obctas putat apiri a feminant foe. cuditate boc augericibo Mippocrates affeuerauit. Ite cipi berbe fuccus vuluas apit potus vrinā z calculos citob id idropicif vtilia Iccirco caplin pterea observet mollisscativarum reru libelli nri be aq ardeuti zafioia caplim vemébro zeorpe extenuato petrí ve arnob ppa é métis agitatio atos solertia: vñ origo ai caelestis credit vices Quitilian?. Mos aut qui aia ronal cu corpe nibil coicat qo sequestrata rone videm? coe cu beluis. altera sup nale. alteru ee na lepcludim. Hale gnari sup nale infundi. Bnatione aut qui mate oio eë offat corruptibile. Infusione vo qinspual est. Incorruptibi le z intractabile vissinim?. Moies quodda mediu eë int veu z alalia:eius opa pfitent: gra qui aliq imortalia vident. plima mortalia sunt:par é ab imortali. Immortalia illa.a mortali:mortalia, pueni re. Sigde corruptibile illud a secudio causio. A pma inco rruptibile trabit ozigine. Unica ges boinu cellu leuat.ingt Boeti? alii? cacume: atogleuis recto stat corpe. Despicitog fras. Waec nisi terre nus male descipis admonet figura. Qui recto caelu vultu petis ex erifoxfrote. In sublime feras animu gz. Me grauata pessu inferioz sidat mens corpe celsi' leuato. Elugustin' in. rrif. be ciuitate bei lic ait videl3. Jas vo in iplo corpe quis nob sit cu beluis mortalitate coe multisque ear u reperiat infirmi quata bonita o puidetia crea tozis appetenone ita funti eo loca fenfuñ z coetera mebra disposita:spelgs ipfa t figura t statura totius corpis ita modificata ut ad misterin ale ronal se indicet factur qcirca ita 93 ingt Lactati. Mec putadu efteri posseut no ob aliqua maxima rone suerit oftitutum qo videm maxia rone pstare: q potee ro in ije errozib puaz reli. gionű z in bac pfualioe phoz q putat alas interire piecto nulla. Lu igit statuisset ve oib sialib folu boiem coelesté face veae tera vniuersa terrena. bunc ad coeli coteplatione rectu erexit bipe degafituit. l. ut eadespectaret vi illi eft origo. Illa vo vepffit ad terra ut qu nulla ife imortalitatie expectatio étoto corpe in bumu piecta ventri pabulogs seruiret Bois itags soli recta roz subli mis status vult? Deo pri cois ac primorigine sua factoreq te ftatur. Rurlus in caplo de corpus refurrectione Lactanti. Quid opera ingt corpis atga ai none indicat anima ee mortis expertez. Mam corp quifmfragile é atqu mortale quaecuqu opera mollitur ea q's caduca funt. Mibil eni Tuliº ait est qo sit manibus bois labozatű qo non aliqu ad interitű redigat vel bominű iniuria vel ipfa cofectrice omnium vetustate. Et vo ai opera videm acterna. Pa quicuque cotemptui philu ftudetes. In memoria monumenta

io dio dien erit est an a se di

DIN

2,00

reme

ifi be

ingenion factorug magnon reliquit bij planementis suae ac vir tuno nome indelebile quinerunt: ergo li opa corporio io mortalia funt qu'ifm mortale é. Segtur ex co ut afa imortal'appareatiqu vi dem'opa ei' no este mortalia code mo vesideria corpie aigzvecla rat. alter ü ce mottale. alter ü fempiternuz. Lozp' eni nibil nili tpale vesiderat.i. cibû potû indumêtû getê volûtatê z tñ baec ola sine nu tu vadminiculo ai nec cupenec affeq pot. Animair p femulta be siderat quo ad officiu fructune corpie redudet z ea quo fragilia s aeterna funt ut fama vtutis z memoria nois coeteraqut in eodes recte caplo prinetur: qo caplin legtur ve îmoztalitate ale 3 Lucre tiu carta. cxlvij. Ité carta, clxxvij. z sequetib ca, cudit nobilia vbi videlicz sit métie sedes z q rone corpori piùgat. quia sit acterna z gd fim phox varias opin ões viru anim ? raia sint ide. E Deozi gine aiae z an lit aia: ocirca ne nroz tiñ nixus lentetijs aiae videar îm oztalitate, pbabile redde Iblato fieri no posse visputauit q non sitimoztal' anim'buman' cui' miranda solertia z celeritas cogita di Tfacilitas pcipiedi atqq viscernedi Tmemoria pteritox Tpuide tia futuron a artiu innumerabiliu scietia q coeteri caret animates Dinina v coelestis apparet qu vozigo ai q tata cupiat tata ptineat nulla reperiat in terra. Sigde ex ocretioe terrena nibil by admixtu sed necessé é interra resolui que est in boie poderosum vossolubile Ad auttenue ac subtile id vo esse individuuz ac bomicilio corpis pelut carcere liberatu ad coelu z năm lua puolare. 'Rurlus viuin' ille Iblato. Tria pfecto in nob ee ingt videtur ala spus atg corp Hia zcorpo na loge int le viula: spiritu medio copulant q vapor qda eft tenuissim? 7 plucid'p cordis calore ex subtilissima pte san guinis genit. Inde poia mebra viffulus aiae vires accipit z traf. funditi corp?. Anim imortal no 03 p breut bocled, p vniulo tpe eefolicit? Elia ab boc corpe seiucta si ppera suit sub viuini iudicis fnia sceleru luit penas ideo guissimas pstat iniurias pati quinferre Muari atoz intéperati ad res bininas surdi cecioz sunt. Impietas omnib peccatis mixta e. Impietas ipla ftimulus est quo pcipue peccatores tu in bac vita follicitantitum i altera cruciant. Seneca in exportationib". Mos aliude inquit pendem' itaq ad aliquem peruenin cui quide optimu in nobis debeamus. Elius nos edi-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

dit alius instruxit beus ipse se seit. Abaximarum praeterea vene rendarumgs.vt vanissimas ommittamus sectarus principes Pi thagozas Pherecides Socrates.complures gali viri amplifit. mi preserting magicae sectae philosophi qui pertinacissimis rationibus reuicturos bomines: immortales futuros suntopinati. Quam Apollinis videtur oraculum sententiam comprobasse. Mamos Trophonius a Agamedes cum ad Apollinis bonozes Zemplum aedificaffent pro remuneratione ab Apolline eas rem implozauerunt quam ipse sciret inter omnes bominiesse melio rem. Inde post tridunm inuenti sunt mortui. Extat iccirco aliud memoria vignum exemplum Lleobis 7 Bithon fratres silis sa cerdotis Argiae ingum loco boum tarde venientium subeuntes matrem vecrepitam ad Junonis templum tulerunt: quapzopter Beam mater obsecrauit ut quod optimum sciret silije traderet. Lum autem post coenam cubatum incrint: mane ambo inuenti funt mortui quippe quae. ut puto. consideras Dearcus Tullius. Lertesiante. Inquit. obissemus mors nos amalis non a bonis abstraxisset. Fertur etiam de Sileno ut iple quogs Licero tradit: Qui cum a Abida captus esset boc ei muneris prosua missione bedisse scribitur vocnisse regem non nasci bominem longe optimum effe. Pozoximum autem quamprimum mozi vnde nequa-B biffentire Euripides videtur. Doces in bominis nativitate bo mines ese plozados in morte ridibundos quod Lrathes quoq3 confirmat ut le elifeum confolaretur filij mortem complorantem scribens bos versus.

Ignaria bominea in vita mentibua errant Euchinoua patitur fatozum munere leto

Sicfuit vtillus finiri ipligs tibigs.

la

nu loe als des re

17

ozi

ear

101

nates neat rtu cile apis iuin? apoz efan

traf

othe

1dias

inferre

pietae

бсірце

penece

quem

CQuo autem pacto anima sit immortalis Socrates per ideas conatus est reddere rationes certam rerum causam In ideis esse sitam asseuerans. Immortalitatem quoq3 animae ab Ideis portissimum vemõstrari peessum intideas a minus cõi p medias ad cõmunissima sieri atop vescesiu ab ideis sieri ad eaz essect. Demu rõne vispõit imortalitas exeo or rõna saia corpi pset vitam nõ ut accideiasis sorma inderens corpori. Sed ut substatialis inseipsa



ris Thecetiam est causa o citius senescunt soeminae Taniles acci piunt rugas: quia bumidum cito frigescit ineis z efficitur flegmaticu tuq cancleut atq crifpant. Precoeteris aut veterelcut q multu coitu viunt a frequeter pariut. na embayo venati p viute pascitiva vmbilico mediate sanguine a matrio epate vescedete vigoze vo iuuenile lactes ac fuggit. vn fulcipies icremetu: 33 q fit meltruat ege stidend idiget. Ma mris epate mediate optime purissime qui digerit qo nili fieret foet piret. Binc e pcipue q in mris vtero ebzyoes cu phim icipit vio cibatina necant qo buinimõi ade indigestio no tm fac qui alie plime caule q in lequento ondent vi no mo foet abo rit îmo frequerer ablumit et ipa pceptio. Ide iterdu epar cat cozzu pru q alumn of trafice sanguis corrupit que o corticis istar fructu suu vefendes a tegit secudina qua si suphabudano nimiu penetrat sanguis ille soetus interimit od nili sacit salte maculat sacie psertim q expositioz gdé è cute isantis z létiginosus efficit cui rei remedia i libro não de adolescetia tractabunt. Hunc psentiora pourram?. TBereboq oblunt qu, plunt embryoni z foetui caput secudum.

Deumento pembeyonis pricipali ouplex gen putamab exteriozib vo ziteriozib reb caufatus que golibet vinidit plurifaria que gdé viuisiões q a phisicis late mostrent omit tã indicão reo tm q oblut qoz plut êbzyői vtillis abiectio ijo mini ffratis allacer ad luce veniat. Res pmitie q nocet ébayoi fut excessi ue aeris. Elteratiões i algoze plerti leu caloze vel quis mõ. Mocet pterea a mre vilio tëribiliu. vn legt pauoz triftitia leu reliq paffioes acute audit tonitrui actormetor a similiu boribiliu odorat rep foetidaru atos mercurif vipeliue ampbilibene aut cozuini oui traff greffio. Mimie pterea repplet oes plertiz nauleative mordicative z acutive cantes sternutatione ac tustis saligio 293 maxie suilliu q cu scropbul vel vnguicul edut ptu carêté vel eniti faciut.papaueris a mre coeftio liue feminis ei atq alia plima q ligeneceffitate vigen te pscire voluerit scoti legat caplin. xij. ve rebo q nocet mlieri quide vigelima pma carta z legnti. Laueduz ilup a nimije e inanitioib? z violetijs plerti mot fortis z conat ad pondera faltuum collisio nű z silium. Que vo plum ifrascripta phibet vy oce gnäliter facil cibibigestióis bosigs nutriméti vi sunt poices fasiani meruli turdi capi galine rearu oua sorbilia receetia bumo parietes locustis seu

出い

lta.

tus

urā

eni

bo te pli

tin

post mai, is but bodo

erfe

aris

iera

mol

erma

fiali

ratatt

1914

um:

H12/

rebus putridis no pascăt vii oua năuseatiua causant edi lepozes z filia iunenia pinguia qui nifi beficet pgnanb'appetit' q cafu pinguia no ochet mistrari. vinu bippocratica setetia beluolusit mollissimu vet claufubtile zodorifery. In secuda auté mesa si pgnates appe tût. Abala pira citonia mố fint medij saporis. s. iter oulce z acetosu fecure cocta possit ministrari. Dzetera poma punica passulle ami gdale penít excoiate a lilia in pauca th quitate na lut vetola. De q bus oib exactissime in ca. de regimine panating tractet fexti carta tricetesima scribit sauonarolla. Inter coctera peipiens ne repleant maxie faseolis cicerib apio feniculo z silibus mestrua puocatib ventre teneat lene cu eis a leniut ad répantia z ca est ne retente seces ledat matrices vii voloz q obstet posset; q'à absit inalesce. Lalia at no fut necessaria nisi cu stringit na valde.insup in eode ca. Sauona rolla efectiões bocet r coeta emberoi viilia q ad ide gde bocta le quit a salubrinto in eon caplo q phibet ne in vetre peat ifans car taixxix. 7 q posuit alter Abichael carta xxi. 7 in pricipio secude an caplin de oditiõe lactie a lactatie necno qualis poluit in ca. de regi mine infatis Tognatis Atonius quoq3 guayneri? z bonus melue. De colecturie salutie regrotatiois ebryois r foet tertin caput Onsequée est vi salutie diecturas vel egrotatiois embigo nie rfoet ondam?. Magz pinde vieti gd agedusit inotescit acirca sciendu est emberois rfoet oebilitate ifrascripta si gnificare vy voloz vetris panatis anxietas naulea abominatio ap petit° cozuptio doloz stoaci sternutatio vomit° doloz capitis viigo Tenebrositas oculor pulsus sine cordis tremor vetris fluxo pedu inflatio z mollificatio meftruo paptio qbo causata matre ebzyoni vebilitas zrurlus mri ab embryoe embryois pterea foet 95bili tateliant q ica. De lignie Debilitatie ebzyois poluit Auicena carta celxxiii. 7 à in ca. fexto bmilibri posmit Albichael scot carta, xiii. quocirca pariter ponit remedia.nec no in ca.xix.fignoz in femina guida gb babet notitia li embeyo eft san vel infirm victurus satis vel mozitur cito ta in vetre mrio a extra carta. xxxif. z lequeti, Si truozis fluxus exnaso vel oze vel matroena vefluxerit a nodus sit boza pariedi. signu est embzyone vebilitari cui gde pderit. Si cali dis cibis mater vescat onis v3 sorbilib recentib galinaceis z gali-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.5.55

nie ipie innenib. Jure bono z nisi nausea pgnane babeat pingui calido amigdalaz lactegingibe cinamomo atoglilibo mulci odoribus thuris a buiusmoi. Preterea sipillus sup aliq mama poriat lignu e egrotatióis embzy őis a foztaffe matris future. Item cu me ftruu grauidis influxit inualidi aut non vitales partus edutur. Lõ traria fere omnia funt salutio coniecture'

De embryonis r foetus peculiarib egrotationib caput grtu. Oniecturas egrotation u embryonis z foet' medicine par

é sequant opportune gairca an alias memorabo à Sauonarollament vocet i tractatu fexto carta tricetelima z vna caplo be cura accidició pgnatibo quo, p buiulmodi ludorio nri of ficio od medicine reppertoziú malli oz pfessione appelladu restugi endu bortor. f. ad embryonis rfoet egrotatioes explodedas gru dupler gen'est nale vy vacchtale quox qolibet diuidit plurifarias nale illud vocam od a na veuenit paretu vi pauoz zbec vifficult raroqz curat. Mã vưới intimu penít by v vi plm in curabile. Ecci detale vo illud est qo post gratione coceptionegs plurifaria potest accidere. Etruquant a matricio egrotationibo est cabile que potissi mű vanda est opa vt matrix curet queadmodű vocet Auicenna in caplo de egritudinibº matricio carta ducêtelima octuagelimapma z secunda. Pec no sauonarolla intractatu sexto carta ducentesima octuagesima septia rsequetib nec no in ca. be apostemate matricis ac sequetib" dega coeteris ei egrotationib ? salubris liber noster carta vigelimanona atoz michael scotus in caplo de rebus q nocêt embryoni z mulieri grauide vica vocet vigelima. Mos ad foet viuacitatem bactitillationem accedamus. Defetus vinacitate actitillatione caput quintum.

Incerato optiem alimetato embryo e fetui pide viuacitas actitillatio leta succedut. Abalicozif boni z maturi gustati one foet gaudet z mouet i vtero titillat pterea toet i vto qui maices cu voluptate exaltant odoraturep odorifera p gb gauds matrix z foet qcirca poib pbilicae alije auctorib Huicena fauo. narolla z guayneriu Elutoniu pftat pfulere appe q ta ample regulas vocet panatiu vi vinacitas titillatiog causant embryonib vt mibi posterisquiccirco vocendu oio suplit nibil. Igitur ne res pci.

osssima tempus frustretur ad sequentía properabo.

mi equita

es at an an an an

Cal

ro cit

明明時間

rta

ina fatility ali

De numero fratrii z sozo prenosticando caput sextum. Em fratru claudio pibolomeo teste q ciuldemfis sut astro logus bepbêdere poterit ex ligno medij celi aut ex loco ma tris. Locu aut vicim'inq ven'i die z luna suerit i nocte. Et qui signu bocz signu qo ad ip ascedit locomfie sut q ree silio z eio depbedunt eu fratru ee locu 03. buic ergo loco si planete sortune s figura affimilant fratru mlittudine inde iudicabim?. Ibui aut existimationereiex illozu planetaru nuero assumem?. Losiderabim? etiā li fuerit in lignis vni imaginis vi ouoz corpoz. Si planete infortunis sup buc locu elleuati fuerit seu eu ex oppositoe aspexerit fratru paucitate sigbunt. Alaxie aut li sol'cu eis extiterit. Si vo fu erint in angulio, ppe in accedete fueritoz in aliq istoz locoz faturn? in vginib a maiozib bocee fratrib ligbit Si aut mare fueit alio ru fratru numeru iteruenière morte breuiabit: glitas gde planetaz g sunt datozes fratru si fuerit in positioe couenies fratres potetes 7 exaltatos oz iudicem?. Di aut prio fuerit ibecilles erut zipotetes. Si planete infortunii sup vatores elleuet vel si cos sequet. Rurius erut breuis vitae. De asculoz vatores sut planete masclini i suis q litatib mudi. Largitozes aut feminaru fut feminini filir in fuis qui tatibomudi. Ozietales ite pimos largiut fratres occidetales postre mos. Rurlus cu i figura largitozes affocient figno refratru figanti focietate puenieti fratz pcozdiá ligbut li vo in lignio nullá ad inice societate bitib vel siglitate pdicte glitati pria babuerit voluntate fratru ad inuidia z viscordia sigbut atquinuice z oio fore veceptores Si ge aut vnaqo re fratru plulo lupdicu lit iueltigado pleru tari voluerit satis boc agere poterit si loco ascedetis largitozes pla netas costituerit actu oce corres queadmodu in nativitatib faci mus obhuauerit. Deniquis ommissis ad sequentia succedamus. De masculinitate & semineitate ante partum illesa matre precognoscendiosep imum caput. Tag abig buiulmodi pcedetigs cognitioe tëtatu o foetu ppea poteram baud mutillatu absolne in ne be ébroe gd pia videamur omiliffe. vere fratz tfetu pcognoscendo masculino feu feminio vecreuimus vilputare. Abemozates q iccirco claripzi mű senserint auctozes. Beinde q latent in obscuro. Quo circa añ omnes Plinius audiat. Sepius moueri mares i vtero vindextra no Elib.mag,ili. rvj. volumis be aialib tetatu.f. be ortu z iductoe ca. vi. Qualr aia é i seie com que ordine portat e i eo vegetabil et lesibil aglit sola ronal é ab extriseco carra.ccvs. rsequetib? vbi ou os gd'p secreto z nãe solertissimă id agatione i platis succede, i relige afalib tref.i boie quioz. In alije at gine mixtio nu q luran vi tã vitebneipia admirabilir ce vistiguit vbi Inaxa. Arist. Buic. Zuerro. Teophrasti aliozuqui medin pipatheticox affert opiniones. Accirco pfozatiões bzachia bactilatas man a lingla parue mebra vilpoit gb'nodu ti plumatefortil. Hia felitia reminifet. aie biûla qui éopatio: biûla pit sortita enois. Du vegetat easal. In B a spualio fferesto brone mistrettilla vita q mea gde inia i bieclo sinebőiecenő pottilla ee porth vna cft aia. 13 fenfual vna. ronal al tera videat. Sefualligde e fentit vultrecordat in corpe cois. Ro nal vo q pteplat itelligit fapit . Spual gde viues i feipated innuere qs videt Lactati' vices. Do no flati qui nat'e rect'ingredit. 53 gdrupes pmo qa ro coapis a buius pitt vitae cois e nob cu mutis aialib? Abost beide virib' pfirmatis erigit einsquain eloqui um foluit z mutum afal ee velinit: q ro vocet moztale nafci, boiem. Mostea vo imortale fieri cu coepit ex veo viue.i, iusticia seg q ptinet in vei cultu. qua qlilniam lecut' Pindar'inqt. Gi corp'olus ibecille plegur mozie vinug et geinitat limulachzu velerit. Doc n. éfoli a Beo pfectu atquilluc tedit no cu corpe. Sy loge a corpe leiuctu ac lepatu puz oio carnis exps atqs expiatu. Ipe.n.aim'lin cer'z ut Beraclit' q's att optim'. Lu velut enube fulgurita ecoz poze volat. Qo at p mixtu e corpi eogs oppletu queadmodu eua pozatio qda onusta atqq caliginosa egre emittif egreqq reuocatur. Dand igit plentaneŭ bonon ac fortiŭ viron corpora una cu ale pter namin caelu trafmitti. Sed alos viute crcultos existimadu e oino. Soici ptrario Epicurcon erroze. Sic aiaru imoztalitatefint opinati ut eas in varia transire corpora crediderint. Dince oppro pria pfossi sponte. s. spantes ex adula le i vita, pspera miguros coplures viri piretq cu legelias cyrenaic efficacissime visputaret a deo frequetes ad sibimet morte pleisse du boies iduxit ut illa voct na i rgno suo phiber ab egipti rege pholomeo que mag phon pétaté ebmői res é agitata deirea ut frinolas amittatres peipuas phox opinioel repio. Lox carneadeo gli more pma pona q puta

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

ei ci n' re it iu 9

to the solution of the solutio

16.

0

octil egd no pri an

bat alas infire vicètes: Sic corp'a corpelicab ala alas gnari eline corpe ce n posse. Lege celesté ce q vonique variente recipies ne et acternu. Hiaz parietate recipe quinfate lit nescia. In puero min. In adolescete coiter sapit. In innene plus: io ee acternitatis exptes atos por inos icerco phiae fotes b pacto exhaurietes o bifarias s.pbiaz vistiguant. Em opinione vna in q sic aiaz relinquat ut nibil aliud nist rez oius illä similitudine opinent. Em aut vitate alteram. m palus alaz tollat. Dib'a lupma die eade q an pmu: nec magis a morte sensus vil' aut corpi aut alae q3 an natale. Immortalitat vanitas in futuru etis le ppagat zi mortis 95 tpa ipla libi vita me, tit. Si paffibil anima e, fesibilis sit proculdubio necesse e. Ht vbi cogitatio illi quomodo visus z audito quo pacto tactus. Deniqs g sensut vsus aut qo sine ijs bonu q veide sedes: quataue multitu do tot saeculasa velut vinbraz qboimortalitate z trassiguratões bare. Danes cole atq3 boies beu face q ia etias bo befierit ceu vllo mo spiradi ro a caeteris aialibo vistet aut no viuturnioza in vita multa repiant qbonemo siles sibi dininat i mortalitate. Mueritius ista belirameto pauidaeq s nugs velinere mortalitatis cometa lut: ingut. Silis voe afferuadis corpib boius ac reuiniscedis pmif. sa Bemocrito vanitas quo renixitiple. Abaliga ipla demetia e iterari morte vitaoz Suerut alij q alaz spm ee ignen aeren spualez q a fole fortita fit igneitate a spheris coelestib' aeritate. Spiritum aut tangs artifice ee bu é chigneitate vaeritate agente in ma qo eft spma voluë. Et qui ostat spheras nil nisi corruptibile posse pducë io mortua igneitate mori mas rremane aeritate phi exalat spus q pcedete tpe rarescit voisgregat sic fieri o receter mortuis corpib Ipus ghaz sentit inueteratis nungz cui opinioni videt Quidiu be Me cum vixerit. Spus bine vacuas prius extenuandus in auras Ibit e intepido veseret offa rogo. A subeant aio moeritozu obliuia nfo. Etloga pietas excidatifa vie. Chrisipp' solas sapie tũ alas ppetuauit ob mentis. Lagitationez atq3 folertiam pñ scatu rigines oziri animi caelestis ut Epicarnus p coeteris qui punacisti me atédebat. Imoi sentétiae fuiffe videt institution u retboricaz pacepo: boi sinderesim illaz:nale quoddam este vistiniens ac sicut auce ad polatum equiad curium ad scenitiam ferae gignuntur ita 3月19月2年初,中心与2018年19月2日 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

genata Balicnics be regimie sanitatis. Loclee prerea in cibo supte ptu maturat zpp vim luggitiua accelleratamino fit part' nili cufe tuino sufficit qo eimittit secudina ex languie de egressio gde soet vt ait Aucena no coplei nili p scissione paniculoz buidozu reffusi one buiditatu eoxfacientiu ibm lubricari. Iblini tradutingt cernas cu fenkint fe guidas lapillu benozare que in excrements repptu aut in vulua of cultodif part ad alligatu. Inueniui z officula i coz de z vina guidis qui villa pturienb qui Mad pumice quaca p viero silimodo reppit. Diximus in na boun carnelos lupi ediste pari turis pdest aut si incipietib pturire sit iuxta q ederit adeo vi etia? tobi illita novia valeateude vo supuenire pnitiosi e. Intelligedu aut vt puto de illo est q receter ederit Bartholome's motagnana capis facies de regimine pgnatiu nec no de aborlus phibinde p caularu pmitiuaru remotiões foetui morte inducentiu pliliu idcirco vat ad fluxu materieru albaru a matrice beicedetiu q multiplicat ppe ptu pueniete pp lapfu frigidu v bumidu epatis fromaci v matricis. De foeti ad nativitate rectificatibe rfacilitatibe caput nong. Etű ad nativitaté rectificátiú z facilitantiú boctrina negős est omiteda quo circa Plini pmu meito audiat. Denaibe Bba nascit i petris pastinace solio silis radice magna nuerosa caul er acfolia cu melle ac vio nigro pota facilitate pariedi platac fecu das purgat caninu lacepotu fim antin cu aq ciathis buob epot facile parit faciet enixu nec fi ex viriclo muftelio p geitale effluel aq epota. aphilibena of ipixde fuata pftat facile ptu. He aguiu senect lubis alligata facilioes reddetpt' ptin'a puerpio remoueda Datz in vio bibeda cu thure all supra cat aborsu. Dittam bbain vio al bo fuquí tepido bibita ptú facilitat:facilitatite partoli frequetet mu lier balnen an prup méles. Sono ploget in eo leffices vo volu inu gat cu olo ve parcifo z been z filr totu vetre iferi?. Iccirco ifup me dicon ouce colulam "Anicena lungs achate tags laudarolla appe qui vocinis vi iccirco religs omiffis i plate glibet phiscu perbica plus năgzcucta vocet mediate pot euade nec no idiuilionu libro: Rasim caplo ve ije que facilé faciut partu educut secudina t egre di faciunt foetus. Pastinaca partuo adiunat z gdrupedu bacma zime pasci Dicuntur cerue pariture De ppinqui partus termino zlabore pronosticadis . x. caput Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Magl. A.5.55

Artu primu significant mame turgescètes appe q succis bulcib oillendunt a ad nutrimenta nascetis lactifluis fonti bus secundu pect'exuberat. Mec.n. vt ellgantiffime scribit varro decebat alit qui vt sapiés asal a corde alimonia duceret id que ipm folertiffime coparatifelt vt candens ac pinguis buoz teneritu dine noui corporis irrigaret bonec ad capiendos fortiozes cibos z bentib instruat z virib robozet. primu pterea partu indicat ma trone lassitudo tergi gravedo vteri demissio ve. Que avicena atq3 sauonarolla in capilis de signis appropinquois partus carta duce tesima octuagesimatertia zi paracthica noua carta tricetesima z se cunda posuerunt. Atos Elbertus ni in ope de asalibus libro deci. mo tractatu secundo capio grto be boza partue z glitate nuto pin bozis illis z caula difficultatis in partu carta cetelima qdragelima tertia. Interea vero nensia vecus Plinius audiat. Oscitatio in eni xu lethalis est: sicut sternuisse a coitu facit abortiuu Laboriosu aut futuru partu caufant in primis li copressa fuerit mulier quart'pa tiat adolescentioz parui psertim z pinguis corporis z si cu magno fuerit viro copulata. Preterea fi inleua vteri parte frequetius foet? grauescat z si cu mouet obiliter pigreqs vteru quit. Lotraria ominia faciunt lené partu maxime si puerpa sit idonea inuenis sana apare rebn affueta. In orta pterea specli nalis parteinfrascripta capia ic circo cotinent. De termino vo partus reinide efinione. De multiplici caula bifficultatie pariendi q vo fit aut ca pgnantif aut caula fe tuo aut matricis aut secudine aut causa vicinantiu a comunicantiu authore partus aut obstetricis causa vel ppter alias causas pmiti uas q'infequetib" beo bante singula beclarabim. Interea baru re rū fludiofos ad picripta capla qui funt absolutifima remittamus. Departu z obstetricatione caput. xi. Ater philosophoz ve bumano partu sentetias plurifarias becmarime inualefcit. Foetű vz an mélé fep imű nafci pof sels viuerenegrena nodu in eo est vius vitae sufficies quo circa Plinus an mesem septimu baud quaqu vitalis est septimo no nisi pdie postero ue plenilunij vie autinterlunio cocepti nascunt Rurlus Plini9feptimo ingt genitis sepenuero foramina auriu pl narin veffuere. Octimeles aut rariffimi piunt. Ha pmis motib na Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

libus tu etia sut imbecilles. Tamé in egypto septimo roctauo mê fibus natos biu vixisse posuit Albertus, verumaioz vbica est spes babeda in septimensib in octimensib. Mags sinatiuit as differt ad octo meles z no vltra signu est soetu septio meseno suisse psectu octavo aut gelioz vicugs refficit za mot labore quo lastus erat restaurat. Postea nono méle viuacissim' fact na ouce se voluens pariterganex resolués claustra recludit a nascit q qui calide abui de in mris vtero mollit fot est: nascens prietate senties vagit nibil th pociferas nisi pus totus emergat. Sicest pma voxbois vox bolo ris gli ageti no be est a fortiori multo magis sit oz patieti qua ne ta tope vexet.obseruadu est ne sit paries pudibuda. Trepidulla vel iracuda aut pteri nimis geilis piguis ue autibecillis mricis q ptui pediut pteavine os nimis angustu vel iterio clausu a bemozzoides nimiegz z supflue buitates:infatis magnu caput nälitate ue excedes i corpie ostiate seu qu'abfit mortu aut globosus aut o nas posit q maxie ptů ipediút ocirca pita obstetrice volueri queadmodů. Ra sis vocet flui voluinis qrto tetatu ca. ve alleuiatiõe part ? regimie pturiètie v salubrie liber ni capto o partu mlierie vica grta. pterea añ oés Auicena carra ducetelima octuagelia r lequetib ara vios ABichaellocia plib obi ad facile inentione lignui qo cuiqu magia libet fiat in margie qo in isto 95 capite vbi ploci opportunitate po tiffimű pgrueti margie vz figuret. Juide p quicuqz glitate textuñ allegaton in nueratioe cartan obseruet que egde i pcedetib lequeti busq secifacia oño pmeoz glitate cocedete gimpfiilut. Bz ve boc fatis. Abulier adueniente partu mo beambulet mo fedeat sup scamnu vel cathedra ad boc apta. Interea si sit vecuda ne pudeat sitimida vi irata vtsit bői ai sibisedula suggerat viligeter obstetrix pedessi iflati fuerit olo rosaceo liniant vi aceto a q Debilitato si tue scut pter modu sec aut absit acetu nă in silib vti pstat reb fometati uis büidis z mollificatiuis. Igit placide tepida iccirco balnea co medat qui ad nativitate qui qua adulatioe visponut. Mimis aut ca lida cogut ante vebitu tep foetu oziri qui nimio lelus calozefuge gres ad exitu le volués pripitat. Sigs aut an vebitu tépus nascat Iuolui vebet Gfieri poteft pieti" panis lane mollis aligitulii vnctis butiro pel axugia si butiri copia vesit insulla talio aut cognoscii au-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

eci

ma ma eni

are

laic

rinm nariu exitulos vian z lupfluitatu nimia puitate. Sed boc no pderit remediu nili pcogbus. Muc ad ppolit a reuertamur itaq3 li plens est boza part puerpa stati in pedes erigat z mricis of cuoto fisamino seu liliaceo inugat. Insup altee mucilago seu seminio lini intropolita plerti li liccitate matrix affligit multu pderit. Ibui mõi aut inuctioes fiant pariete sup cathedra ad boc apta couenieter se dente olla carbonu ignitoz plena pferti fi fit bieme inferiº võec eru pat fluor apposita morablata zanbelitu teneat vi inferi foetus p mat & fricent cu manibei bilia & lenit a supiozibe ad iferiozes pres copmant ad expulliones app vbene succus tepid' inuat epotus z pozzi vi nonulli vicut luccus frigid vomit q z sternutatoes q co omut. Ite si paries sumat in potu occoctione fenugreci voactilox cu ruta vel mirra cu aq rute z in mediate bono carnis iure tepido cofortet qo si fiat:min admodu part vifficultat. Locteru si orisitu sit nimis angustū z foet tuditan maxia oio visticultas incūbit. bic pt guerbio oftat de duob malis min'est elligedu sicut in ca. deregimine aborfus v extrabctioe foet mortui vocet auicena. li globo fus fuerit foet un viero ab ofterrice que comodius poterit babilitet. Wetera fifit ita vispolitus vt in lato vel vorluziaceat vi pedes ppo nat; vifficuliter viscriminosequalcit; cui viscrimini vigitis molliter impolitis opportune occutrat lapies obstetrix. foetug itra secudina capite infra polito coponat ad parti. Dec iccirco gnaliter ois cra sufficiat. nuc septialia qua enucleati euoluam. Abricipali igit ptagnälib ad spetialia vescedam. Sciedu boice e que modis oziri in caput i pedes in veneru iacetes seu ouplicatos Si in caput ad partufoet velcederit z lit reliquu corp in latus ipolitis apte bigitis obstetrix soet brachije laterib inche rectu i caput ad orifitin Ducat. Sific Descede cepit ita molliter tenes educat ne man' infans vilitat z laterib infiginfigat. Si vo vifficil fueit lisciois lecodia sci dat pnguib ea obstetrix seu lenifaptequita ne soetu ledat puo cultello culpideibi carente z fozma ibi femicirculare bite. Amplius si fuerit part oifficilio acochi albi na isti bbe ouo sut gna albu vs z nigrii lactucae files ambe nifi ipinofe effet caule cubitali agulofo int° cauo zo fract° copiolo lacte manet fucc° vni° poculi mefura i pino albo volco calefacto adiquat pruita ve a potu abulet puerpa. Deterea baculus quo anguinaria excusta sitadiunat parturictes ide facit pena vulturina puerpe sinistro nonulli vextro vicunt pedi subiecta atq3 ligata ptin a puepio remoueda. Albibi aut vide to sip sig in an babit posita mare in vtero ee cognouerim bextro pe di:si femella sinistro victa sit pena vicieda. sicos d relige diffinio ma nib aut pedib fubstineda. Ite Rasura seu vactillop tenuissa lima tura cu fuaui vino potui data:marie aiut munë cito liberat pturie tes. Ide facit mlieris alteri lac potui vatu. nec no irudinu nidusi ağ diftepat" quap panu expffas z regeta bibat puerpa. ptereamu le vngula lata sub iterula enixu facilitat.ides facit magnete si puerpa manu tenuerit z si ad coxá ligat fuerit rube cozallus ad ide fac lacmixtu cu olo za pariete fecure que fuptu Ed idefacfrictule ex mille folio trito cu ouo mixto z fucco fapfuci aut amaraci vi maio rane in olo cocta resui data Box aut oius remedion inuamentu anbel t'e retetio q valde foet expmit ad exeudu qpp plini carta celxi.in ca. de plimis expimits ad ificiedos capillos z pi eiciedos zptinedos.rurlecarta.cclxxx.i ca. grto z lequeti. piea carra.cclxxx lij da adipee lubis suffiri zc. Ité in eade vica paulo ifra. Dextro illato facile eniti zc. Rurins ide auctor magn leporis viul mlierib viluaf adiunat pulmo arid pot pfluuia iecur cu famia terra ex aq potu fecudas coagulu cauét pdiana balnea. illitu 93 cu croco 7 po rísucco velle apposito abort motuos expellit. Rursus ide auctor anagyros qua aliq acoton vocat fructicosa est guis odoi flore ole rio seme in corniclio no breuid gignit qo durescit p meses solia col lectioid sponut difficult que pietid alligant ita vi a piu stati austera tur o si emou Beat r secuide meses poret vragme pode bibuti paffo folia. ité pastiaca pt'adiuvat et qdrupedu bacmaxie ont pa sci cëue piture. itë idë auctori iunëca plecudo vetre pile rotoditate nigricas tophonullo pode reppit singular vt putat remdit egrepi étib li tellure no attigeit. ité myris qua alij myrisa alij myra pocat silima ecicutae caule foliffe a flore minor the exilior cibo no ilua niscitmestrua z pt°cũ vio.aiút os eade pota i pellitetia salutare ce sbueit & ptisicio i sorbito e quiditateq3 cibi sac vicera i sacie vi capi te succ'el'i aq triduo macerate sanat. ité ide auctor cribro i limite abiecto l'be int'extates ocerpte ad alligateq3 guidis pt'accellerat rurl'idéactor o siluestri cucuerescribés vic putat pcept'ad alliga to seie adiuu ai si fra si artigeit pt° vo si i arien lana alligatu iscien lub

nosli

lini

moi

terle

eceri

etusp

s ptel

usz

qco

ilop

pido

ı.bic

bere

globo bilitet, s ppo Miter lecă, ter di

air igit modis

caput pte vi

eifitiu

infane

ödiald

no cul-

mplius albū vš

élura i

uerpa. uriétes

fuerit ita pt ptin ab ea eximat z rapiat extra bomu ibam. Rurfus ideauctor de viraga malua scribes alig purgari feminas folisse az man plene mélura in oleo vino supris visa oftat pruvières folis substratis cellerri' solui ptinus a partu remoueda. Dat z succu bi bendu prurietib iciunis in vino vecocrabemina que feme tritu al - ligaru genitali no prinentin adeogs bec veneri nascit vt semen vni caulio afpfuz cubitali miteru auiditateo augeri ad infinitu xenocra teo tradat. Ité succida lana iposita subditaga moztuos euocat par tuo. Ite ide Polinioni quicfunt berbarif elelipbacon grece latte saluia vocat mente simile cana odorata parte emortuos ea apposi ta extrabut z vmes auriu vlcezucz. Rurlus ide autoz muliez pur gationib° cicozen i aq vecoctu adeo pdest vt emoztuos pt° trabat Addiciut magi succo ei cu oleo punctis sauozabiles sieri z q velit facili ipetrare. Ité ide Plini Delanthij berba vinā z mestrua cit gnimo linteolo alligatio tm gnio triginta aiunt secundas trbai. Rurfue idem auctor berba fabina Ppar era grecie appellata ouo ru generu Altera amaraci filis folio altera cupffo ger re qua creti cam cuoffum vixerut villis in suffitus p thure affumit in medicametis vo puplicato podere eolde effect babere quos cynamu tra dit collectioes minuit illita vicera purgat part emortuos extrabit z suffitu:cui que pterea berbe vitutes is viibus otinent Bratheof est grece sauina victa latine Sicca calensos sibi vis esetterti illi Est in ptrogagradus pulnocu melle pel pleus fortiter exficat a fordes purgat eo z riuuat autcas boa que plebe vicera bicit Abeftrua peducit corruptos extrabit aluo Locepto vino li cu lit lupta frequent Et si trita buo mricio subditozi Lerrotio admixta cute sacee nitete Dibormorbie pdesta frigorescie Illioin vio aque ococio curat Quis vertico nocet si lotum sit caput inde Merbaga tempozibus Sauine li belint cynama poni. In medica z frőti cocta ligetur metis lubet ombasio auctor Insup q Dalyon berbario parietibo Dabatremedia añ ptú in partu z post partú. Idé auctoz memozat libro.xx.ca. o pipithi rozigano r othimine pralio r georigano r beraclio zlepido z melanthio z aniso carta.ccxxix.oe viunbo ani fifcribes atoz pus carta.ccix.vn vigelima ac cclif. Rurlusides auctoz. Serut vifficiles part'fati folui cu q tectu ing lit quida, trafmi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

ferit lapide vel missili ex bijo q ria aialia singulio ictibuo interfecerint boiez aprū vesaz, pbabiliº id facit basta velitaris eulsa a coepe bois si terra no attigerit subiecta que cubantibus amatozi u est. Rur sus idéauctor biene adipe e lubis suffiri difficult pariètes a statim parere eiusdes asalis parturieti vextro illato pede facile eniti z pte rea ciusde opis nalis bistorie locis plimis vbi vo ve partu tractat i opis pliniami qo apud nos est i margine o ptu manu ppa extat epi grama. Siic glas buiulmodi repptozij nri studiolus scribe vebet i lui Plinif margine ad facile inuetione 8 partu z folioz nűerű vt fi erisolet in sumitate. Mastediu pareret osa que varije locis de partu Plinius memorat afferre in mediuz. Illis itagzia omiffis vica mus bona vba nepe q si sideter vicant. Imaginatio eni iterdu facit calum mea q's sentetia poterunt pdesse. Islalmus q cofidut in ofio sicut mos zobicedus ad puerpe aure est vicib trib cu totide pater nf z que maria q puerpa paritoicat nec no trib vicibus exinanite aint insuppdeffe. Birit one one fede zë vig ad lucifen. Pu erpere pterea si parto iffert innatinu aiut ad aure vice va Lristus a tudeis mortu fait lazare veni foras betia scribi aiut oporte breue 3 polici pedis alligari, ptin'a puerpio pouredu. Eld ide ft q.pdel se dicat infrascripta in.n.p. vfi. zsp. ame. o crucib opoztune B zife ri faciedis ana pepit maria. Abaria pepit iefu faluatoze belifabeth peursoze o isas piuro te pea gbo obedie vebes z prez oius matre namfine sie masculus sine semella vi de tenebris exeas zenitaris in luce qui crist'te vocat ad luce q lazar u vocauit de moumeto bec etia in pecudina carta scribi aiunt oporte zun manu bari parietis,p tin'a puerpio poureda. Eld ide aiût inuare vo solue inbête deo gra ru pre cathenas quacit vt pareat celestia regna beatis. Be'q boies fecifti ad imagine a silitudine tua api gremiu solue volozes pturien p vtute tua q es.bndtct'i lecula. Edide (cribi aiut oporte ad vextra 93 pturietis coxaligari, ppe vetre z partu edito vari vulcano: potetia vei prio: sapietia vei filij : vtuo spussancti: ana pepit maria: belisabeth pepit ioane: maria pepit ielu cristu: sinite: sinite: exine ite ex inaite. Paditi terra dom'oipotetis olipi puer vel puella. Dis pr te vocat: Dis filius te innittat: Dis spuffanctus Te expectat : veniforas: De aria peperit filin fuum in betbele sine pena vooloze v g iii

dar die oli ur def chit us

ono

creti

licairra bit col ent incie

urel

no r

911

mi



ad mulieres in partu laborates cu parë no put scribe bicta ii gura in die Saturni ita th o lit festin' in curlu direct' z augmetat' in lu mine in pano bobicino z qui volueris opari ligab panuzill um ad crue dextru mulierie qui instat bora paricdi vut aiut statim parict B ita posui ut eoz à i locis plimis iunare ptuz reperinibil ptermit tere venia sigde noce negt no idign?. Muc ad efficacia succedam?. si part' vifficultate faciet moztu' foet "in potu trociscos sumat be gumis utiei "Ralis vocct antidotario atqz cu eis paries luffumiget viaq ledeatinq vecoctulit capeltre calametu utidei viuilionu libro Rasis vocet caplo veijs q faciut facile partu zeducut secundina regredifaciut etia mortuu foetu q partu gde facilitat cu ppe tate q ein iplis Tym' in cibu lapt' caligine discutit lubricos inte rımit.vzina îpellit.mestrua soeminis puocat.part'in moztuos exbit tritulg cũ melle zin cibo bat' pituitas soluit. mixtus poletae vin vino maceratus coxendici feruens suppositus sciaticis saluta regee Platina teltat. Segtur alia medicia q exbit lecodina zmoz tuu foetu. B. castozei cinamomi myrrae ana fiat gladib siles offulae z balsamo vnctae subponat bremedio sino exibit. Debmoisi rupo ministret. R. saseolo peicer ubeop endiniae ana pres egles berberis semiticia becoia coquatur in libris triba aq võec vna remaneat q colet pacieti qrta po vni librae mistret cu. 3.1. berberio radicis positiogaltamiae in manib pedibusqualde cosert puo cationi vel ad puocatione menstruoz. Interea Lellus audiat. Si vo infans int veceffit q facili ei)ciat Di alocorium ex aq terendi eogs viedu e. Rurlus ingt ide auctor. Infate vo mortui aut fecudas expellit aq potio cui sal'armoniaci.p.xj.aut cui vittami crerici p.xf.adiectu fit. Rurfus septimo libro ide auctor capto.xxix.q cu curatiõe part'mortu'ex viero excutiat. Adide petrolilius piulus z subpositu vi valë qrematrix ab buozib vel crossis mundificat. Ité Bbae laguinariae luccu feu ipaz viride minuti incisam aut ipi? puluere cu aq frigida foetu vi mozuu aiut expelle. Ite cu eade aq egni stercozis recetis paz distpati z potui sut q dicatiunaremistra tu. Ed ide laterinu oleu qo sie sit mirabilir oz opari. R. lates nouos qua aq nunque tetigit seu antigsimos vin minuta frustra fragant sic sut salté auellanae beinde in cacia ferrea pone sup ardêtes carboes g iiii

nie epa

iés

110

rit

an

da

nte

dui

riter

bi-

irec

ties ton ift

tue

efit

2112

190 ono

z sufflado tm ignias vtignis instar efficient z cu fucrint bi ignitap bice in antigffimo oliuaru oleo posito in vase terreo vitreato ibios dimite poie vnu. Postea coterre in mortario ziteru i cacia serrea pone sup carbonu igne cu folle suffando risto mo pasce vitos co tritos lapides oleo in q pus extincti fuerit vlozadeo lugge poffuut Ita o molles remaneat sicut cale cu q murat. Beinde vas terreu. Rabii lutatii luto sapietiaettaliga cosectiõe iple no ad sumu relaud cii optozio terreo lutato ne respiret z sac pescendere psozata olla.s. in fudo vi alio meliozi modo. olen aŭt iom fua i vale vitreo bii ob turato. Si vo victu oleu n eer bă claru pallabicu vistilla z erit clarif simű valet í passióes frigidas z vald épenetratiun psozat manu.n. sine lesiõe penetrado valet epile nariu oppilatioi dolozedetiu sedat amirabiliti aq valzad ochm vescedete z i volozes z auriu passioes îterficit vmes in eis valet paralifi ozi qztozturae inuctu vel bibitu sciatice polozib oziucturaru z pozsi. factu ex eo eplastru vissoluit splenio aposteata rei ouritie in mrice mestrua puocat reducit seu moztuuz seu viuu ebzyone ozisicia reserat venaru sanguine vistol uit ogellatu. aliq ei gute in olo politerosaceo z bibite purgat pul mone ab bumo zib crossis z viscosis valetoz in lapide z in vestice egrotatiões frigidis veneis amosfui scorpiois est oriu atorijs ap os supleru opiu veliusgamu z lesis a malicia mercurii supti cu aq vitae mirabilit auxiliat. Si aut bis pl'ter fuerit sublimatu erit perfe ctius. Abeli'go effe possit est valderuben soztis odozis subtilisos substatie potestas poni amirabili erit cu sellib bois vulpisvasi armoniaco z eufozbio fecudu caufe exigetia. ardetos ficut aq vite Interea Anicena iccirco studiosum viz boztoz viligeter cosulere Dica maxie colrxxvi. De difficultate part' ? fequeti Abichaelegs fa uonarolla carta.cccij liber pterea est q pauperu thesaur appellat in cui caplo ad faciedu parere muliere cu pauco voloze pluma ic circo pficua cotinet bali astrologue pterea astronomice caplin cu dit notabile in extrabedo creatura de vetre mris quo multo ti puf os inflet partue boza que opus erit est recurredum nos ad in an tie susceptionem z regimen accedamus.

Weinfantie susceptione r regrmine caput buodecimum.

Afantis pme susceptioi quoz pncipalit regrunt. pmugde vmbilică vt in phabitis cotinet bene ligată incidere quirca no ignorandu veli qo philosophi narranerut sup nuero si lioper mulierib parietib pus qui incidat va si cosideret sup umb i licu prinati lecudi vel tertijex pariete ptinuatu cu foetu boza par tus. Palipmo vinbilico otinuato cu mrice r foetu fueritruga vna vel nodus babebit puerpa aliú filiú. sed si i spo pmbilico no suerit ruga nec nodus aligs no erit postnatu illu fili nec ipgnatio e si sue rinti ipo vmbilico ruge vel nodi tuc ipgnatio leu filiatio erit lecun du numeru rugaru vel nodoy. Quocirca lagax vir ve qbus pno fica vicere voluerit siscitet obstetrices. Mumeradi aut sut no di vel ruge in vmbilico ptinuato cu mrice r fetu pus os vmbilico incidat appeq docet Auicena libro tertio caplo de geminon ca r de imp gnatioe sup impgnatione. Bene aut ligato icilogs vimbilico ips in fante op3 pieter mollitterq3 lauare atq3 a collo tenº modice cui tenuissimo sale salire vtei cutio idurescat qm cu infano nascitosa q ta gunt ipm füt ei afpa. Bepenibil molli eft fecudina q erat inuolut? postea mollit vellameta op3 circuuolue. Ite ifantis nares assidue bigitis qui sint vngues incisi purgent vin ei oculis puri oli paru iponat zoemebzű secűdű pueniétioze sigura sigurare coueniet cű bigito pextremitate subtili copressioe qo plibus op vicib iterare ei q oculos molliter tergere z velica ei pmere vi facilis lit exitus prine. Deinde man extendant ei q brachia ad genua oucant: ca put instita liget eigz pilleus supponat a leuit copmat. Bomus radio no illuminet. ABater viliges vel obstetrix stati vi nata e in fantulla mamillas ei ligat vt a tenero tumere velistat vginalegs forma custodiat quocirca plima in pmo canone vocet Auicenna. Rasis post partu vo ingt. aures pmendesut qo sepe siat obseruaduq val de ene lac aures ei intret cu lactat: vei palatu cu melle tangat vli mas est elleuatis molliter testib inuoluat. Demu silentio ptereudu nolim obstetrices esse nonullas: q paternos calceos vi infans taqs pater longeuus sit. sic vicctes votu faciedo sepeliant. cu secudina p cipiatos igne extra puerpe limen no aufferredu vt scils puer sit amo referues z vitue: atoglitia alia plima: q qui friuola putamus. IDinc ad nutricio ellectionem z regimen accedamuo.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

O

मा दा के ती के से हर में मां मा निर्देश हैं के हर के किया है कि हर के किया है किया

rite

ere

j fa

1910

na

bul

ars

De nutricio ellectione r regimine caput. xiii. Utricis precipua ellectione censeo cu ipa parens: pt regrit natura nutria fuum infantem nisi mozbo aliquo metis seu corporis cotagioso esset infecta quo equide indulgeo tunc nutrice alteram elligeti quae qualitatio lit: qua Ralio laudat. infui operis arto tractatu caplo de ellectide nutricis reius regimie. Sit pterea pftat sanguinea billaris allacris muda solers prudes circu. specta pia pha impigra z cătilenaria no themuleta no somnoleta no libidinosa no panas no ciboz edaz malu lac efficienti s bono rum vi sut ona ellixa pipe cardamomo z croco tritis acsuppositis pastinaca puinca berba maioz attriplices bozagines napi caules z butiru. pterea scochi albi becocti in sozbitioe nutricib bati lactis faciút abudatiam colozeos bonú infanti vtilima ije a lac libi letiút coire. Ite lasina siluestrio in terra repeno cu lacte multo flozem fert candidu. bec berba cruda ex aceto in cibo fumpta: lactio mulieri bus pstat vbertate. Ite glaucion in spria z partbia nascit bumilis berba velis folijs fere papaueris miozib in fordidiozib qodozif tetri gustus amari cu astrictioe granu by crocei colozis.boc in ola fictili luto circunlitu in clibania calefit veinde exepto fucco expmit ei°nominis vius est z lucci z folioz li terrant cotra epiphozas que bocremedio vniuerle vno impetu cadut:binc tepat collyrion: qo medici viaglaution vocat quo lactie quogs phertae restituit sumit ei rei causa ex aqua. Alibi sic repperi, Blaucus ex iure sumptus ? smarides cu tipsana vel ptisana supte vel cu feniculo vecocte lactis faciutabundantiam. Item vermes terreni cu mulfo poti lac beuo. cant a aquae bulcis balneu: quida expertos se esse dicunt ad lactis babundantiam optimum effe li vermes qui terredines vicuntur z ex ligno pearie generant aut etia vermes terrae lumunt. ad omitate triu vntiaru z postazexficcati funtpoanni in aqua ordei: boc sepil fiat per multos vies. Ide facit feniculi succ'a muliere bibitul q this nibilomin lactis inopia pmeretur: cythilum arridu in aqua ma. cerarioz z cu tota nocte pmaduerit postero vie expsi succi ternas beminas pmilcer modico vino albo atozita potadu varelica ipe valebut z pueri lactis babudantia cofirmabut. Adide valere of si nutricex oze vaccae capze vel ouis aut agne rumnatam berbam Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

sccipiat a puluerifa cum vino albo iciuna vicissim bibat ter in tri dao. Ite in vulturio capite lapilluo inuenit q esto omne binoi no cibile za nutricibo ad carne nuda latolac facit cresce in bona qua titate. Idefacit Cristallus trit' zin melle ofect' ag visteperato vel vino albo suaui seu lacte potui vat' aut in cibarise. Ide faciut me ta graeca pulegius siue ut vulgo of pullegiolu berbae i vino albo bullite: pectuloz z mamas supposite mulieris. Idefacit in capno lacte graminea bba bullita expumata efuiga cu lacte bata: Ad ide Be. lobricos sub saxis degetes: q pmu optime lauent postea in aq fiat bi bullire: Deinde ab eade ag excitin mortario ptudant: oei de penuo in bono vino albo ponant ad bulliendi cii melle z cro co diffépata z cu fermétbio bat vespinutrix ad litignara cu it cuba tu. Loeteru si mamazoza forsan eent clausa: qua ob relacad insa tis negret lactatione accede. R. lobricos terrestres 196 optime lo tis zotulis māmanozaliniant. Polyni' carta.celij. Cancheys in quit. Rosmarini gen?: cui caul'a seme resinaceu e: folia thus redo. letia: lac auget in vino pota. Rurlus ide auctoz carta aut. cclv. ber ba lactio abudantia vocet faciete:nec no eade carta ide auctor: ci bu nutrices vocet q fieri excelletes aio z forma bonos fore nuciat alunos. Auicena lac foecundatia viccirco alia plima carta vocet xliiij. Sauonarolla carta.clv. z sequeti. Scot' in caplo be aditioe lactio Tlactatio ac de infate lactête iRalio in divilion ulibro efectio nes docet:multiplicates lac remedates. Petrus de argellata i ca pítulo de multiplicatione lactis i mamili: nec no falub zis liber nf: in capitulo que gnant bonu lac carta. xxvi. In libro pterea Man. detaru pñtanea iccirco remedia plima ptinent. Baly abenragel in septima ve astroz iudicija pte:caplin cudit pmu z trigesimu in va do natu nutrici go successine segur caplin. rrxij. In tolledo natu a mamilla cui fertilitate insuper insinuat: illustrie physicus Anto nius quaynerius.

Coeterum si ob lactio nimietate vel alia cam eent nutrici mammae inflatae. B. nucl folia z suppone: vez mea meli erit snia si lacti pbertate exuberant egenü lactare alteru infante. Itez in lactio exuberatione. B. ozden z vztica q in aq bullita supponatur. Ad idem Damae cu aceti acrio fece liniantur cum muriu stercoze in aqua

pluuiali ad instar muratoriae calcie bensitate bistemperatie: quo circa prescriptus Metrus argelata Bononiensis in eius volumi nis pluribus est locis consulendus: ¿ presertim in capitulo de mã millarum vuritie. Interea notandum est: plac mulicrum magna rum fuscarum coeteris paribus melius est z pluris nutrimenti: 93 mulierum albarum. Sed tamen vnicuico infanti magis conuenit lac mulierio quae similioz si matri suae quoniam illiuo lac simili" est sanguini menstruo quo infans nutritus suit in matris vtero: off tamen ipla nutrix fit bonae actatis z convenientis z bacc est actas supra viginti annos zinsra triginta duos. Insuper sciendu est mã mae vextraelac: melius ce linistrae. Abulieris vo lacquae obno. ria est colerae rubeae nocui est propter nimiam eius caliditatem aprefertim in eftate:nam infantio ventrem a veficam númio calefa cit v vinam incendit quo fit ut in vesica conglutinetur in lapides ideo longe vitanda est: talis nutrix. Mamos non modo in actate infantiae imo etiam toto tempoze vitae alumni eius vesicam red dit lapidosam. Quippe maximam naturalitatis partem bauriut a lacie lactetes. Abulierib vo ipis no crescit lapis qui in libro be aere aqua Mipocrates teffat. a regionibe ea gbus mulieres min gut loca funt lata. na nec fortiter fricat vel scalput ea nec tractat ma nib ": ficut mares quozu minetoziuz in fummo e virgae, focis vo lati'e os velicae vi pri' quageant li q infut lapides:fluut. 1024e terea cauedu est:ne pmo infans lacte lactet, na fallum e a faniofus ppter saniosos bumozes de inuenit in vije venaru z an se ppellit ad excundum. Abalum insuper eft lac pgnatio presertim si ab alte ro compressatit viro quab affueto esi vitur plurimo coitu. nãos subtilius substantiae lactis separatur z infano nutrit crosso lactis alimento. Insuper nocuum est laca partu valde remotum quoniam est nimis tenue. nãos nobilius bescenditin libidinem ad matri cem quae veliderat. Abedium vero lacinter primum rextremum eft bonum vidoneum. Paaeterea notandum eft placin nimius iciunis nutricibus est nimis tenue. crapulosis autem indigestum quozus vtruqsest insalubre. similiter qo primo mane venit ad ma millas.na est purgametum Quare periti precipiut pino mane nu tricibus emulgere parus lactis ac be residuo lactare infantes cum cantu mulico: sic in cunio solet cu camenio. Lunaru aut mot o e e lenis.na Blic cu suauitate: spus calor voigestiua vius excitant In infate in q pot lac é bumidifima. Lauedu insup loge ene infas la cteat fatigată maxie adbuc sudăte nutrice; nocet pterea si infât! mã millae i nativitatio dieb° cu digitio no lint expsiae qo nisi siat bumi ditas lactea intestina imozif a mamillas pinde tumidas irreuocabiliter où viuet reddit quão bre adolescetes i ueniunt q etia in iuue tuti floze paru bût lactis i mamilit appe qo viscriminosu e. Mocet i sup ipli ifati nimia repletio vii tustio causat infati q que ad aliqua tā mebrox plas iduratione elactād?: Thoe iux inias magni Albti trieniu ee oz ppi teneritudine coplonis buanae. In alijs tri aialib bura corpa bittib citior fit ablactatio vi trienio in infaitb boinus firmatur ventes solidion ca cibon. Rursus in code ve aialibo ope ide Albt' capim nobile cudit vena z vispone buiditatio lacteaeli. iij.tractatu altero carta.lxvij.nec no de mamis appe q fut instra la ctis ad nutrimetu nati: sic sanguis epar ad nutrimetu itestinoz. Q aut lac sit albu a sanguis rube faciut ipsa mebra. Ma mama p ca ro e laxa valba is sanguine ad se virectu puertit i sui silez colorem epate aut rubet sanguis qui ipm erubeu molle z coagulat offi san guis. Sic etia alia mebra facint in id qo ad le ve nutrimeto virigit z baece că ex pte organi opantis. că aut e calor pfecte becoquens boc eni faquine lacten putti albu uti oib parit patet pfecte becoctis videls spmate sanie z bzodijs elixatoz. Loicat aut mamae cu multi mebris i venis z arteriis: z illa vena q cois e mrici z mamae ab aligb "Rintis nucupat. vñ cu mulier lactat z coit cu viro id pli mű nocet infati qz lubtile nutrimetű qo ad mamas privertim alce de debet ad os mricis descedit. Adraeterea ide auctor in eiusde de ajalib opis li. xxix.tractatu ij.caplo.vij.caria.ccxxxj.nobilia plij ma scribit De gnatioe ca villitate z viulitate lactio. In aialib lac bitib Plyni ti lac foeminae no corrupi aleti partii: li exeodes viro peoepit arbitrat. Teptant infup lactetes colloftro q mozbe è ex lactis délitates pogiola puenies si biduo a ptu minu lac gusta uerit. Lauedu ite est ne infates an copletu annu in lecto cu nutrice teneant plertim li littbemuleta seu stolida: si infas in aq vel igne vel parentis alia fili feu perierit nutricis maxie incuria b fi bis accidat

nutrix morte mulctetur. Eplicato naturali Placet nunc mibi de mozali nutricio re gimine alumnos erga disputare: quocirca illud ne ommitratur primum Dignu cftut alumnos qui nutricibus confuncturiministraturique sunt tales in primis alumnas perquirant: ut adolescentuli bonis veniat mozibus instituti. Bebine ut patriu fermonez. si sit elegano. ac expedita, pnunciare verba sciant ne bar baris vocibus aut veprauatis moribus intincti aliquod ex ijs vitium reportent Itaqzboc proferatur ex labije qo aures no polluat audientis. Item reprime verbum quod effeminat audientes. Inquit Quintilianus. Illa enim aetas tenera inflexionem quam. libet patitur. Igitur anteomnia:ne sit vitiosus sermo nutricibus: quas si fieri posset sapientes L'brisippus optauit certe quantures pateretur optimas eligi voluit. 7 mozum quides in ijs baud oubie prior ratio. Recte tamen etiam loquatur: bas primu audiet puer barum verba effingere imitando conabitur: a natura tenacissimi fumus eozum quae rudibus annis percipimus:ut sapoz:quo noua imbuas ourat:nec lanarum colores : quibus simplex ille candoz mutatus est elui possunt : 7 baec ipsa magis pertinaciter berêt: quae veterioza sunt. Mam bona facile mutantur in peius Qui tilianus idem inquit. Eptissime itags viuinus ille Plato:nutrices admonuisse videtur:ne friuolas ac turpes pueris memozent fabel las:ne illozum animos ex initio:ftultitia z cozruptis imbuant mo ribus pulchzeigitur monuit poeta pocilides. Dum tener ena tus generolos instrue mozes. Quapzopter Petrus paulus vergerius iustinopolitanus. Recte inquit: iacienda funt in bac aetate fundamanta bene viuendi z formand' ad virtutem animus bum tener est z facilis: quamlibet impressiones admittere: quae ut nunc erit ita vin reliqua vita seruabitur: quemadmodum flipites virgultis teneris alligatae:illa a ventozum vi vefendunt, sie adolesce. tuli preceptis optimis: optimis moribus inflituti a vitiorum af. flatibus lustentantur. Ante omnia non solum nibil peccando.ve-

rum etiam bonesta singula peragendo manisestus sele silijo exemplar exhibeant ut in cozum vitam quasi quoddam speculum intuentes ab operum simul z sermonum turpitudinese penituo auer-

tant Plutarchus in libro de liberis educadis no minus acute que opportune disservit. Mincest que in quarta satyra. Maxima debet puero reveretia sigd Tur pe paras nectu pueri ptépseris annos, recte inquit invenalis. Paruns siquidé error videtur in principio Maximus esse solet in sine. Instruenda ita quest a pricipio vita ex emplis illustribus ad viros casus vitae aptus est sapiens bono prector malorum victor.

TDe cosideratioe cosmi z microcosmi alterius tractatus sigilluz.

Temadmodum embryonum bumanozum in matris vte ro septenarif numeri viuidiozem vim este viscussimus. Ita vt plurimus singularie z vt sapidiozenobie no nibil moze quoqs greco ponamus. Dualis no infregeter: cuiulmodi enixus geminozum vocabulu profusa iam appellatione vsurpanit Idu ralis autem ternarificily a quaternarif rarum numerofiozis rarifi mum vlog ad septenarium a quo quidem supra quem bumana pe nitus respuit natura a megacosmi vel ozigine natum z viuŭ nulluz fuisse equidem crediderim quandoquidem me in septenariuz vno partu puerperium gatum potest natura nega plus eam in bumanitate conari posse animaduerti od nibilominus a prosessióe nostra beicerez nisi naturam senescere cum incoeteris terrenis rebustum in ominibus precipue deprebendissem quippe qui ab antiquiori bus posteri z animi z cozpozis genijs profluxere quocirca animā essemundum mutatoini obnoxium z cozzuptibilem quo soluto que in illo sunt omnia confusióem accipient. Tacuum autem siue intermudius infinitum in quo fieri est possibile mundum secundu magnarum sectarum philosophi tradiderunt. Aristoteles autes vt reffert la ctantinus labore se ac molestia liberauit. Dicens semper fuiffe mundum z semper foze Itaqz bumanu genus z coetera que in eo sunt initium non babere sed suisse semper ac semper soze. Ast cum nos videamus singula quegs animalia que ante non fuerunt incipere esse resse desinere. Precesse est totum genus aliquado esse cepisse aliquado desinituru qu ceperit. Dia eni trib teposib otine ri necesse est pterito plenti a futuro pteritiest origo plentio substâtia futuri vissolutio q ola i singulis boib apper, icipim'.n.cu nascimur

fum cũ viuim : definim cũ interim. Lloto colu baiulat Lache sis trabit Atropos occat. Sic poetae tres parcas esse voluerunt. Una q boib vita ordiat. Altera q ptexat. Tertia q rupat acfiniat In toto aut bominu gnë qe solu pho appeter eo the pteritu.i.ozi go colligit z futuru.i.vissolutio. nă qm est appet aliqu coepisse. ee eni nulla res sine exordio pot zqr coepit apparet quiq desitura nec.n.potid totu eeimortal'qo exmortalibo oftat appe qua fnias Salushiu flozetissimos veinde flozetinos Dantbe alligerium z Detrarchapbaffe claru e sigde vlem sensis nas nata inqua vefice parit z coeli cogūt zañ oculos vndegoziplis le le ingerit rei certitudo. Quelo vos vniulan q nra aetate viget vtutu pcipue aftreae lumina pftatiffimi. b. petitionu iudices Andreas fulculo Beorgi georgio TBernard maripetro viritu intiffimi tu sapietissimi g sin gula no p obsego. sed, p veritate metimini que tepestatibo nris vel aflorete Roma logissimo post liminio sine italusine graecu sine vndelibet oziūdū. Armon Alexadro Abilippi filio Camillo di uersimodegz cartaginesib Manibali aut Scipioni z plaerisot bus ut sicp illi rei publicae coi gsi moerito vixeri ciuib romanis ne iccirco terea mai op pffrictis aut l'appertatõe vel pffatia Li ceroni Latoni alijfa antigozib' sumisviris aut soziiudine ai So crati aut phiae glia Il latoni septeq gracciae sapietib aut musaz Armonia Idomero seu Abaroni nio copabimo. Idic nemini eius de poctae graeci q añ annos, ppemille minora corpa mortaliñ q3 plca poft'e.naga Euthimenio filiu in tria cubita trienio adoleuifie zin creta fremotu rupto mote corpo oraculi iuffu refosfuz ego fepté cubiton suisse monumetis credit, poterea Girgili'in georgic canit. (Lt tps veniet cu finib' ill'Agricola in curuo terra mollitus aratro. Exela inueniet scabza rubigine pilla Aut guib' rastris galeas pullabit inanes Bradiags effostis mirabitur-offa sepulchzis Quocirca Plutarchus in bistoria de Sertorif vita y Leonardu aretinű ex graecis lfis i latinas vla. Sertozi ipm aggreffus pachianu gde necauit. Exercitu aut vi coepit Tigenna vo oppidu in quo Alcalius Tfratres cofugerant expugnauit. Ibi sepultum esse Antheu incolae tradebat ciulos monumentu cu ppt magnitudi ne afferetib barbari fide no pftaret Sertozi :pfodit, Reptogsibi

corpore: septuaginta cubitor obstupuit: restaurators tumulo fa: mā ei' bonozēgs adauxit. Si quide in bistozia ve re aczyptia va-Ro suisse olim corpe boice princi victosab Olivide. Fuerut q bol putauerint e terra genitos:recetiadbuc pma aiantiu gnatione:alij corpis robore validiores en multa pelara egissent opa Bigatum nome calu lortitos affirmat Iberodot'in bistoriaru pmo. Inuentu lub tra fuiffe corpustradit cubita logitudinis bus. vij q faciut pedes vuqdeci z gdrate qu'aiadités Domer ait vastioza, pceri ozaqa fuiffe cozpa bominu antigru qua fuo meg ia mudo fenelcete Reru atq3 bominu fiat becremeta. Atq3 nouit gigatis corp fub terra Romae reptum este. Testimonio funt cum nonnulli iccirco rariffimi verfus quos vidí z legi tum plurimi virifidedigni. TRetulit pterea potificii iuris voctor a sacerdos optim Joan nea mibi paulelia indubia vir nepefidedian lapide, pitozii vene ti bali maximae magnitudinio a polelio theatri i pomerijo adbuc extătis adrăguli culmine veiectu terră adeo penetraffe vt nibil ex taret qo admirati oparif conati fut.qd fibi vellet abifluf ille picruta ri z foznice iuener ut vbi sepultu erat buanu cozp cui os tibiae pse विद्रा ० मार्कित थ वे १६ cti a calce viga ad viice statura tota aeqbat. Intea si brutoz 93 vig mibi offerreret collatio argumeto addere cu pleraqui admirabi lia. In iplie 93 brutie recetiore pinde icitatiore vigorofiorequan tique nas exercuife à nri otépozanei p loga olim befuetudine in credibilia arbitrant q qui si memozare cu pm B nf nimis tumere libell' pgeret Zu abistituto loge não bigrederer nibil gliucugs sa luti aetatu bominu coferetia: pteribo. Ista 93 ipla taciturnitate in uolues q de Bucephalo memorant ad bominu tim genios tot", p feffione.f.nras pufus. Opepciulra y opememozie, pditue i agro laurete caeferis ancilla vno partu peperiffe quoz infates atquite al 19 11 tera in aegypto muliere.utlic de plib i eade regioe. Leftat Bibt' magno infates totide vnico ptu enixa qo no ta a regionibo in gbo planetay fot plerti influetijs plima mirabilia caufant ac variatur. Quibulda eni regionibo ou riget byems eftas i alije feruet. Atox ou in abulda floret venereu ver. In alijs pendet autun?. 7 cu eftu ferues e india perna tuc e aegypt zilli g morant sub aegtore diei benigniozaitpasoztiunt Bex vberrimo vtrogs spmate vicissitudi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

negda ipam vebemetissime intergescete iteru atos iteru amozeno ui semis matrice se recludente. Regitiva gde ac vistinctiva diutib? mediatib? reo quo pacto libro. ix.tractatu altero ca.vi. ve ca ge minop carta. expresij. ve aialib icribit Albi nec no Auicena li.iij ca. be că geniop toe impgnatioe înp impgnatione ex coelestibe i fluctije z integriozi gnali na gppe q nro laeculo qo antigt? vigozi osior logo euo negt eneruis qo cu plib reb tu ex bac maxielics pspicë. q megacolini qui nat' microcolm'. Junenis q senex soet generat sirmiores. Pic corruptibilia oia senescë pculdubio viffini mus viunenesces q3 senesces in suo gegd naturato gnë cui.s. pteri tũ pño t futur tpo beterminat vigozoli. Dic arcano qua calle co gruere Theophrastisnia mibi videt qua Plutarchus affert in ca thalogo de viris illustrib? Abemozas Alexadri vita cui? mebza atoz os ta suauissimű odoze exhallabat ut z iteriozes tunicae mi rabili fragratia redolerei: cui rei ca fortaffe fuit qda corpis teperi. es inato caloze feruetis. Lu eni ut Theophrast's estimat bumor a vapore vigerit suamis gignat odor oportet in microcosmo : eapro. pter arrida 93 ates torrida megacolmi loca:plima z pftatiffima fe rút aromata. Solení coz fine ozbis gení putredinis cam bumo, reexbaurit. ABegacolmi aut alam Beu ee valde enobis verilimi le cui nam quin oib reb certiffimis scim ronib nobilioze im mo oiuz nobiliffimă: solă ipaz ideo îmortalitatio excelletia pftare coetera quis caduca remanéte tri spus illius ppetuitate sempiter. na reuiuiscibilia z recetata vigetioza iudicamº. Gresi tepestatibau gusti puerperiu editu est quinquenariu: priscis illis teporibus ab vebe condita remotissimis soesan etiam ante litterarum inuentus tonge viuidam recentissimă în qua z bomines quoqu ipli virilio. res actates: treo ant quatuoz prob bodierna vita nostra largiebaturin septenariu puerperius vno partu: Abicrocosmis medianti. bus Tlua T megacolmi actate: inuenibus fanis linceris fucciple nis alacrib fortib a bello y quoqs frage faccuris diuitiaruniqs cupid tatibus: 7 sexcentis discriminib expeditis quae nostro sae culo colamate ia impant natura coffatam. que a peritate alienti nequa quideputauerim. Angdem leptenariu numeru Dear co parrone naturalifenatura quali prenia militatu militarios prefertim in boie. Trogo quoq auctoribus no ignorem. Quippe q in acgypto septenos viero sil gigni. De boibus locuius memora uit. Plura iccirco pesiculati aperire nisi te tade itidevictor pisane sapia tua setire sacet me presagui quippe q floru legisti: Maz baud in orbis im vniuer sitate imo in vrbiuz etia particularitatibus primu in infantia pueritia adolescetia riuuetute velut coalescere lon gissimis beinde aeui spatis, psigari: quod ve Romae ciuitate no florus im imo celebrat etia Liuiana tuba clarissima.

I te venetiaru ciuitas illustristima nuceo robustioecet vi raginis glozia fungi q iuuentutis tuae tépozibus olimpo laplus Linius tuus emicuit. Aunc ut apias bacten clau fü feribedi pelago tope animis. Muc Romae ciuitas illa antiq ia cet: Lua é baecaetas fruere tuo sydere: Eld victu dignas victorias te te accinge: qd ceffae: qd foelicitatie tuae gloziae reluctarie. Eff auru funt arma viri. Supftat alt tibi Scipio Maurocen vir ti liberalis tu magnanim bell'exptus z in pmis patriacfid phatiffi mus iustissinulos Justinian. Supstanite alt Sophiae gdem mo narcha maurocen Senatop spledoz Dine qui alfarmis alt to ga plimű viget. Giuit priceps inclyt tangs orbis pulcherrimi fol Ita vebis cor Augusting. Chuit pinatog sapietissim iple senat gd ambigis an votis mulierib" freta victorias abigi labore: ab alto speras. Si gde veriffimu illnd elaepenumero defensus impiu venetű olim labás: Diuina magi puidetia & bumana, Ateg egdem feruaduspero. At perinde no est ventri e plumis tantopere indulgedű.no eft inqua in otio marcelcedű. Vide of libere tecű Amoz me cogit ago bomo pufill", ppera vtendu est aetate cito pede labí tur actas. ppera iunetus labori apta otio senectus Singulos bies magni extima. Abaxima naqzrez momenta. Petrarca qs admonete. Quae multis elaborata fut faecul Saepe bies coficit vn? Expgisce venigs resto vigil. vigilado nags ba psuledo ba age do pipe Latone coprobate of a cedut. Expgisce inqua ab aglone agla rubea tertiu parat volatu:nigrate peliuliz in pueritia gde ve diffi:gd spandu. Si vigilas est in inuetute. Lia itaq; p tuo insurge sanguie: builes q tuo iugo spote pserti colla subisciut Rogo. Am plecte subiectis pce: 7 vebellare supbos bac til lege eo ne postea ef.

mi

in ab anti

ichla par

feran co ab oib inicta tu te luxuria vicas cetex. Te tale pbe ut mal lint ppli tibi feruire qualife impare. Pietate cole. Tpantia ferua. Justitia sine viscrimie ministra. Fortes z bii moeritos de re publi ca viros ut plimu fluctuantes cofirma. Seditiofos beifce:ac tumidos nimit adolescetes tuos copesce Benect'iperet. Juuent'pare at. Quicad agis prudeter agas vrespice fine: IRo pteriti scire futura facit. Propierea l'an fludia foue clari bistorije z magnis pre mije ad silia munera obeuda illustres viros tegzamates accende. Dije artib' foelix foetuna tibi stabilis siet z pax acterna sequetur. Ad te núc vesínoz gloria polac piul Redeo pat amplissime priac tuae Genetian. l.ipfan noie. Quid no audet amoz, tuis pedib ? p uolut?:te quata possi benotioe obtestoripge z rei venetae nome, ptpa: Ab vebe pdita p milleferagita fer annos ad nras vigs acta te null'idoneis celebrată feriptorib nili ab excelletib ingenio viris sama z lris Illustret: olim post quatalibet annoz saecula termi naturu: Emplecte votio tuo:posteris geternu redde. Quib te no min' latine Breferipliffe: Benij tui:non Damonis inqua ozacu lo:plualu fore vaticinor. Caté aut me fa ciunt mores tui: qe nulla vnos silebit actas. Dic Aos pe bumana na ad vmbilicu primu op ouxim .ad fecudu accedamus:

TAntonij. 3. 4. policolae: Deembeyone liber pmus explicit.

TImpressus Inno oficae nativitatis. Addicecc. nonagesimo pri mo Ianuaris primo primus bic: per Bionysium Bononiensem Genetis sibellus est faustis ominibus.

T Cobhi beaters valete z bene agite. Elgitis ante oculos

Budicie cucta cernentie.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55 Illustri viro Aictori Poisano patricio Aeneto: Suus Antoni us dicit falutem.

C Aboetarus princeps virgilius tribus tantu vlus elf Bracili A Sediocri Brandiloquo Ego vero qui iam duduz experiri de crem plures ne dicendi possint caractberes repperiri Eu de in fima nunc 2 balbutienti etate agatur: Infimo quoq3 2 balbutie ti pene stillo: De infantia libellu istum boc decreto exaraui:vt p quartilibet conditione magnificentia ue minus pufillis:aut gran dioribus etatibus: minus quoq3 pufillu grandiusue a magnifi centins eloquium adbibeatur atq3 būc ipium libru fum tuo du etu impressort pollicitus Dquilongo internalloprecurris vi etoriose Aldioux victor pisane. coetex nescio quo vultu bac ver bozu nuditate academicozu coetul admittet. Te aute g In om nibus: 1002atiana quoq5 sententia: Decozū servari semper pzo batissimű iudicasti Statutum buiusmodi meű aequo animo spo laturum. Silicet boc sponte mibi ipsi exanimi quodam feruoze ingo iniuncto ve de natura bumana operis Illustristimo senatui et populo neneto dicati:ab embrione incepti pro etatum ratide annua 7 oppozuma successione libelli vita modo supersit ineptiminus atq3 minus emittantur. Moc primu niilbominus icto fe dere vrimpressi uenales isti de embryone videlicet ac de infantia a bibliopolis prins nó maiori que throni pretio viuendantur quod ita volui posuisse ne preteros bonestu sit pertinaciter ipies flagitent. Mos ad prefationem iam: que cum abaftronomia fur matur non depreso adeo stillo ve in reliquis nostra accedamus.

T Antonii Zeni. A. policole de altera bumana aetate alter est liber Aldercurialis Libri de infantia peculiares quoq s sunt duo tractatus. primus quidem de ifantili actate: secudus de motius. Maimi tractatus capita quidem fimt septe. Mozimum de infantis est elementis. ein Secundum de infantis nativitate: 7 nativitatis bora. Terrium de infantis fato: 7 fascinatione. n pranifi du viv Quartum de bumanis arbitrio: 2 prima cardicaristia. Quintum de infantis cautellis : 4 observationibus. Serrum de infante baptizando: a nominando. Septimum a pltimuz de genio a infantis liberali excitatione. Que seguitur primus tractatus de varietatibus bominis: Se cundum actatu varietates figillum quod fequitur fecundi libri. er Secudus tractatus de peculiaribus quiditatibus: 7 membroz egrotationibus infantis: 7 balbutietis. Iduius aute alterius tra ibo iso ctatus capita funt trigintatria. Pozimu est de Doegacephalo: a microcephalo. Secundum est de saphati: 2 fauositate. Tertium de epilenfia: 7 mozbo lunatico. Quartum de egrotatióe que pueroznm mater appellatur: vine epri fantiae soda peculiari. Quintu de palpebrax: 7 occulox naturalitatibus: 7 peculiari (fan bus eozundez egrotationibus infantis: 2 balbutientis. Sextu de auriu naturalitatibus: 2 peculiaribus earudem egro. tationibus infantis: 7 balbutientis. Septimű de nafi: 2 nariű naturalitatibus: 2 peculiaribus earun nus. dem infantis: 2 balbutientis egrotationibus. Detaun de labiox: 20218 naturalitatibus: 2 eorudem balbutie tis peculiaribus egzorationibus. Monti de ginginax: 7 dentiti naturalitatibus: 7 peculiaribus eo rundem balbutientis egrotationibus. Decimu de liguae: 2 palati nälitatib?: eiulde aetatis motiuae pe culiaribus egrotationibus. Andecimű de vue: z epigloti nälitatib9: z einfde peculiarib9 eta tis motiuae egrotationib9. xij. de cana: a guture peculiare.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

rij. De colli nälitatib? r etatis motive peculiarib? egrotatõib?. riij. de variolis: 7 mozbillis. rv. de spasmo 7 alchute. rvj. de Thetano cum spasino: 7 fine spasino. rvij. de fabarra z nimio balbutientis plozatu. rviij. de subeth: 7 mortificatione. rix. de tusti a fingultu. rr. de stomaci redundatione a vomitu. rxi. De reumatifino a sternutatione peculiari. rrij. de gibolitate spondilium dozli peculiari. rriij. De ombilica tumefactione a eminentia. rxiii. De ventris tortione a balbutientis inflatione peculiari. xxv. de ficcitate a stipricitate peculiari. rrvi. De bumiditate a fluru peculiari. rrvij. de vtrogz thenasmonis genere. expiji de lapide in vestica generato a prine difficultate. rrir. de vrine fluru a stillicidio. xxx. de bernía ac teltium tumefactione. rri. de penritu a intertrigine. rrij. ve corporis columnis. rrij. 2 vltimű de reliquis vniuerfalibus obsernantia 2 regimis ne circa corpus a anima discipuli ac discipule. Que sequitur secundi tractatus de allacritate a iocuditate in eta te moting discetium. Secudi libri alterius tractatus figillum. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Acturus reru altiffimaru initiu: quibus vt exu peranti splendoze. no vespertilio modo. immo aquila interdu ipla allucinat. Sicnon obscura tm Quin z illustria vincuturingenia vereoz de tractoribus ne capum aperia. Mulla.n.eft auctore valerio Zam modesta vite conditio: que malignitatis dentes possit enitare Atg equiv dem primodelle direrim obnorios puto: q infantiuz pdeltinato nes: 7 pscientias: acastronomia volunt cu in ceteris terrenis re/ bus.tum papue Inbominu nativiratibus vana Reclamates: que Faucinus de fans bumani generis est oblocurus. quippe que valde admiror tate venustatis phum: gre videri voluit. opi natu. Mic equidequiletate sum loge inferior Ausus sueriz gran deun Diogenez natură bomini poculu dedisse puerum reipsa docuisse picente puer me vilitate superauit. Quapropter natu rali cognito accidentale abiecit. Sicfauozinu vera pipecta veri fimilé daffe pessum sniam decuisser que bine vel maxime radica uit Luod ipossibile duxit:bomine breuis vite spacio cu, pzona rum acoenergentiaz globozu: tum regionu pnerionues mundi varietate potuisse stellaru babitus formas 7 polituras infractis genijs observare que suos orbes longo euo psiciunt. Alt prob bomină animi: quibus de excellenbus loquor non nibil inesse divini spiritus coiector. Andetot artes: tot doctrine: tot monu menta fluxere. Si recta flatura ad rotationu celeftin ratioes co/ fideradas Aftrox proxius naturas ignoraretis: quora que ob fernationé priscis téporibus: band q3 primu cosumatissima pu to sed pederentiz In vies ingenio ingeniu: ac ferro: ferru acuen te deprebenfior radiauit. Sic oes artes ab initio rudes. Deide in exactifimas enasere: que vi videt fauozinus nequaqua cu se quacibus afaduertit:quoz preterea error inde ceruicatur:q vt ipforu verba ponā. vident boies vtriufa ferus oium etatum di uerfis stellax moribus innita editos regionibus vbi geniti sunt longe vistantibus. oes in istos aut biantibus terris: aut laben tib rectis: aut opidoz expugnatóib aut eade i naui fluctu obzu tos:eodez genere mouis:eodegz icu tempozis interire. Quod Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

aint nu que eneniret Si nascendo suas vnuquodos leges baber ret. Addunt nonnulla insuper adeo frinola vt ipsi eozu pace di rerim somniare magis of philosophari videantur. De adu scis scilicer a isectis. Opinati funt vi puto Isti astronomos Q6 isani gde estet, psteri bomines ab influentijs celi cogi quo bato in conenienti funt plura secuta Que tri oia macti constantissimi os preferti ingenio viri vicissim acutissima mentis acie depreben derut Do no culicibus, ph nephas nec minutiffimis terre marif 93 vmiculis ignoratõe nequaçã. nã eos a locustaz a similia cui? vis generis aut multitudiné aut raritaté aut Iccirco quelibet ab astris causari seu pédere no latet. At boibus a rebomaximis ad bibuere appeabus nó pro infectis a cometas a globoz multiv formia figna micuisse que non coiectatioe modo. Sa apra dein ceps, p bominu five secudis five advertis five neutris five peril 93 boib9, pculdubio aliquo pacto accidifie cognoscimus quos gde p cereris atalib pme illi cause ex psequerioz ide causaris cu rae este. Rellucter. La epicurus absurdu é nobis nequaçã. At figd accidit bomini qo iniqui videaf egru boine quo tedat. S5 salutisez medică veŭ vsos band later appeg inercogitabili pa cto stabilis manés ppetuo nixus folio iRapido globos turbine versans. Dat in boc salo vice circuflătib? ceu pcellis boies agi tari vi pinde merito ad ozieté pras pposse recte dirigétes optav ta tanga potiant troes barena datos in coprebenbili mortalib? rone minoza in maiozib no obnire pelus. Alt inclinater acita ri. Al Saiora nã oz a naturaliter a quomodo libet vi mai lumen minus offuscat Societate quada coceptis minoz fatis ad suos casus vi plurimu trabut secu minoza quo fit vi in vrbis excidio pro ei pmi fudamétifato, pos fidez ppédicularib aut rectilieis influeris minoza cozzuere secu pariter fit fatale. Sic vt plurimū in maioz fortuna minora militare cocomităția quadă coperim? Interea nimiti vagari a aprepolitis deniare me l'entio quare reli eto fauozino ac feguacib? de infantiu pdellinatioib? a pscienia ad celiloga me accinges ante ofa de coiecturis pdestinatibus a parentu iccirco fomnis no inanibus disputabo. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

De ifantis naturalib? pdestinatione a pscietia tractat? pm?. Roinfantis optima spe coiecturaz pdestinatiu pma posueri Lu parentuz nuptie suerint coetanee pares bone copleriois amabiles laudabiles allacres liber no min en min de da un min rales. Deide cũ cốing ati in copula pcipue fobrij fint idonei frugales bonisqs mozib instituti pterea cu inter nuptia rū celebzitatē ac beinceps auspitia varijoz generis auguria omi na pdigia miracula fonía necno buiufmodi reliqua fefe foelicia nó pro cosuetudine. Sz casu in media offerut que singula pstat Et ante miptiaz coclusione pspicere eaqs circanegocij expedito néaligd esse putare Quapp auspices antigtus nuptijs perant celebradis q auspicia p nuptijs cape solebar p parte viri pnu be vo pro vroris qui ficut prius crededa Sic prius neglige da nolueri fingulariter baud explicabotu q a micaele pferti fco to scripta impila paruiuenaliaq3 reppiunt tu q in bistoriaz fide is on King on the State of the passis leguntur. Mibilo minus inter cetera feralia nonnulla me, mozabo vt eis pfcitis of fieri poterit ordiationos negociaqa no stra coponam9. Itaq3 generalir sciedu e agla vulture cozuu iter du : comice vi plurimu feu bubonu varia vel noctuaz genera feu ad fimilitudine gali galina fupra fine sub domus tecto vel penes pter cosuetudine maxie statis boris a cu qbusda instinctu tanos naturali nutib? ac minitărib? vlulu canez nocte pcipne atqz sue frequêter vociferatel informnía nociare. Quocirca Mlinio coz ni ingrinauspitijs soli vident intellectu babere.na cu medie bo. spites occisi sur oes e pelopoesso autica regióe volauerut pesti. ma eoz fignificatio cu glutiut voce velut strangulati De quib? in georgicox primo cecinit maro inquiens. idio Aut equidem credo qui fit diuinitus illis icis imu im<sup>9</sup> Ingeniti aut reru fato prudentia maior. Franciscus anté petrarcha insonetox operematerno Elleganti nibilo minus inquit elloquio Qual dertro como o qual mancha cornice Lanti il mio fato o qual parcaloinaspe Lhe fol trono pieta forda come aspe Asisero unde sperana esser selice. b iii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

Rurfus Plinius Bubo funebris 7 maxime abominatus pur blicis precipue aufpicijs. Deferta incolit: nec tantu defolata loca. Seddiraetia: tinaccessa noctis monstru nec cantu aliquo voca li. Sed gemitu. Iragin vrbibus aut omnino in luce visus. diz ostentuz est. privatoz domibus insidentem plurimű scio no fuis se feralem. Wolat nung quoliber. Sed transuersus auffer tur Capitolij celamipsam intrauit sexto. pap. istro. l. ped. consu libus propter quod noms maznis vrbs lustrata e eo ano. Idre terea de anibus disterens quas diomedeas dicut magnus philo fopbus. Quando inquit | querullas emittunt voces Significa re dicunt augures aut ipfaru: aut regis patrie: aut virozuoz exci diuz. Mic Mapyrij cursoris osulis meminij: qui cum aquiloni am oppugnans prelium veller comintere pullarius non pspe rantibus anibus. optimu ei auspicium renuciasser. De illius fal lacia factus certior Sibi figde: r exercitui bonu ome datum cre didit:ac pugnam inijt. Dirrectum est autem fine casu fine celer stis numinis pronidentia. Quod primi contraria parte mislum fuit tellum inipsuz pullariu: eunqz pstrauit exanimem: quod vt cognouit consul fidente animo Inuafit aquilonia: r cepit- Zan cito animaduertit queadmoduz violata religio foret expianda. Amplius. Menelaus: Agameno. Lu primu facti sunt de ra ptu belene certiozes.exercitum inanlide boetie civitate congres garunt. Ibi cum omnes auspicassimo rez gerendaru initio rei divine intenti essent Ecce draco ppinqua arboré Inqua sorte passer nidificarat ascendens octo pullos: matrega interemit a ni dum disturbaniciquo signo portendebatur grecos nonez apud ilion annos dimicaturos decimo tandez proem ipfam funditus euersuros. Tyberio preterea prima luce aues augurandi causa delate funt: quibus oblata escanulla ipsaz preter vnam paije. etiam cauca vebementer agitata nec ilta ipfa que pdierat escam attingere voluit. Sed fublata alla finistra: 7 collo poducto rursus In cauca fele recludir. Doc fignu poter id od prius euenerat. Tyberin magis comonic. Erat.n.illi galea: qua in prelijs vter batur magnifice oznata: atoz infignis In ea angues oua peperemant. Jägz foetus formati erät go accedete auium figno magis: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

formidinem incufferat. Aprocessit tame conventione populi cir ca capitolium audita a bomo egredies pede limen offendit adeo 93 percussio vebemés suit ve viguis maioris digiti scinderetur fanguilos, pfluens per calceu emanaret profectus insuper alica tulo comos ad finistraz in stillicidio pugnantes cosperit lapisque a comoz altero dimotus iurta pedes eins in magna turba pla pfus est: Iprocessit eo die mique vlumu in terris egit. Semel ites paululu affuit: quin Fabiu Manibal punica arte intercepists nam fimularas epistolas noie principu metaponti ad fabiu mi fit: Quod fi ipfe adesset vrbe fibi fore illos daturos 7 e08 q bac remacturi estent expectare illuz vt aduentaret: 2, ppius cum ex ercitu appareret. Ijs litteris comotus fabius: affumpta copiaz parte noctu iter ingredit. Deinde cum minus fecudum auiu ba buiffet auguriñ pedem retulit: 7 paulopost litteras ab Manniba leadeu volo scriptas aiaduertit:cognounq jilluz in suburbio i/ fidijs confedifie. Amplius. ADarcus brutus cum er afia difcef furus foret erercitugs tranjcere vellet. Mor quidem erat profun da a ferme media: lumen vero splendidu nimis contubernia no babebant: 7 filentiù vndiq3 tenebant castra. Is itaq3 secu aligd reputans fibi intentus alique ad se ingrediente presentit ad itroi tum aspiciens bozzenda monstruosamq3 asperir imagine corpo ris feri atq3 terribilis filentio fibi affiltere interrogare tri eaz au sus est brutus. Quis inquit bominu aut deox es: quid tibi vis g adnos venisti:ad que sus murmurauit ille Tu9 o brute. Bla lus genius fum in philippis me videbis. Tum brutus nibil ter ritus videbo respondit. Tex cum euanuisset imago accersitis pueris atq3 ijs dicentibus nullā se voce3 audijsse: arq3 nulla3 vi diffe imagine Brutus cogitabudufaccubuit. Duae beinde agl lae funul ipetu magno dellapfe iuxta castra enolauere:postea cas fiana cognita clade cogitatione (93 suas videns 7 spes fallaces sublapsas retro referri in philippis sibi ipsi mortem consciuit. Maulus emilius aetate quidem senior quippe sexagesimi iam agebat annuz Sed robuito corpore a filiozu adoleicentiu ami coruq 3 r necessario multitudine circusceptus: bunc omnes vo luntati populi romani ad cofulată ipfum innitătis parere emiliă

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

pt

111

18

rci

Ipfe a principio cunctabundus suahone reiciebar: eozu studit a cupiditatem arguens quafi fibi non expediret consulatu gerez re. Sed concursu populi: q fingulis dieb? ad eius ianua coffue bat: 7 ad descendendu in foz puocabat: pociferabato3 conrma tus ad petendu velcedit nec in eius petitione tă affectar colulatu of cinibus fuis victoria repromittere visus est. Defignatus tra-93 fuit cosul cu summa sperac polutare populi ronec expectatu ve sozitio fierer. Sed statim macedonia puintia sibi comissa bel luga demadatum fuit: ferunt cu ipfe polt baec domu magna ciui um frequena reducins terna filiam adbue parunla lacrimari co sperisset:eagz complexus caz lucius peteret:respondisse que ple us mortuus effer: erat aut catulus puellae fic nominatus. Lunc emilius accipio inquit ome filia: Dij bene vertant Losular aut illus miseradu ericu no minus vere: 3 miseranter scripfit Plu tarchus: gppe g que tunc aemilio acciderut oia memoras: priv mu fignum viventox inquit correptum: 7 cu fignifer valde refir steret fractu est: 7 facra altaribus imposita surgens peella disci pauit: 7 extra terminos defignarae vrbis abiecit: 10 fos preterca terminos lupi inuadentes: acturbantes loge detulerut: malum pel inde gemllio exitti indicantes. Rellatus preserea est tradente plinio in monumenta marco attilio: a caio portio confulibus lac a sanguine pluisse quo vi ali ferut signo sequenti anno: peste va lidani romă inuafură portendebat. Tempore preterea quo ban nibal Italia lacerabat ancroze liuio Indecade fecudi belli punis ciaque languini pmixtae e celo occiderur in modus pluniae: nec non libro ocrano de bello macedonico. Ide auctor anno gdem quo decessit banibal p biduu sanguine pluisse. Rursus libro al teronaturalis bistoriae ferut Molinius inquit in lucanis antega Marcus craffus in parthis intereptus eff3 pluit languis oclos deinde lucani milites: quoz magnus in exercitu numerns erat cu eo mterfecti funt. Item. L. paulo: 2 ca. marcello confulibus: Lana circa caftellú caripbanú pluit ingta qo post annú Tito má lius occifiseft. Arem armoz erepitus tubacoz fonitus andi nie celo cibrycis bellis fuerut. Tertio vero marij cofulatu a mar mertinis actudertinis spectata arma celestia ab oztu occasuas i

ter se cocurrentia atos similia plurima que varije teposibus con tigerüt er quibus semp aliquid vripse memorat plutarchus pre divinati est. OS emisez ani millesimi octuagesimi septimi septe bris mense: Lum milius carné a me tunc vix posità e specula ra ptislime rapuisset: teritus finistri adpia iam inde predininaui: eo deca mense paucis post lapsis diebus mibi deccissimus obije primogenitus. Anno aut sequeti septebris quoga mense. Ac cipiter ppe canoz montez inuallarano allis percusio domo no strae pariete aniculam cepit volante. Triduogs inde tin preteri, to: luce Lucretia mibi carioz filia imparentis vlnis decessit. De us dedit deus abstulit sit nome dit benedicti . Iccirco Waleri? maximo vir in omni voctrinaz genere pitus buiulmodi plurima memorat. In capitulis de ominibus, pdigijs sonijs miraculis ? fimilib Licero de divinatioe le scripfit proze sua sequen ano fix tuz cófule dininaffe qui cũ post pactu facrificiu in 'cineribus có fpicere vellet flama repête exilijt. IDzeterca Zanagl Zarquini prisci proz videns flamaz labere Seruij tulli caput tradete liuio futuzivi puer vnica fieret salus regis in rebus dubijs regnu sv bi bdirit. Simili modo post captă troia disceptate Enea de sur ga cũ Anchife flámula queda apparuit vertice lambés Afcanij mulla inferens illi lesione que cu regnu ascanio futur portende ret discedere pluafit. Augustus aut leuu pdidit sibi calceu ppo stere indutu quo die sedicio e militari, ppe afflictus est. Iduiusmo di aut fi velle in bistoriaz fide tradita fingula memorare appe q 13 videant in ridedano funt. Mag irridetes plurimos iam legi mus piffe cu poera inch Ante dié claufo copoet vesper olimpo Significationé prerea futură babere aiût. In negotij incobatio ne casu gratae seu molestae bominuz voces audite insoluti nocu cecios pfertim domi strepitus Subitae a dormitide fine aliqua causa psenti expergefactiones bozzibiles carnis quasi formicato nes nocturnae olei casualis esfusio cu lucernaz pserti extinctioe nec no oculi vigiles finceri lacbrymif plozabile nibil octermiate madentes preterea prefertim cum pronegocio quopiam faragi cur obniationes lugubres autum se coram prelia pertinacia ster nutamenta innaturalia pedum offenfiones Indecori lapfus. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

v iv came is

an al Go crais main mai mai

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

7 quomodo liber casus repentini: 7 reliqua iurta scori distinctio nes preter consuetudinem terrribilia smistrae ve plurimuz sunt Drescientiae: quas spetialius non distinxerim o pro infantiu no modo predestinationibus a prescientije saciunt: veru pro quo uis negotio generaliter. Mobis de infantiu tantu predestinatio mibus a presciencijs sequentia in septe genera distinguendo sper tialiter dicta sufficiant. Is dimu eox est qui prius que generaren tur: seu conciperentur aut nascerentur: accidit parentibus arbo rem:flozem fulgur: Igné: Sigillum pullum serpenté avem five quidpia aliud fomniantibus aut placidum aut bozzibile cocepif se seu peperisse sicut de Al Saige Al Saronis matris somnio tras dunt bistoriae. Iccirco de olympiae preterea Abbilippi regis prozis: Alexandri matris somnio: quod graeca bistoria continet qua breuiter luculenter 3 Buarinus noster excerpfit larinif as legenda tradidit extant biltoriae nec no de becubae Mectoris prozis: 7 Dcipionis africani matris fomnio: atq Danthis poe te flozentini: cuius pr ferunt parenti somnianti visum est in viri di a flozenti prato iurta clarissimu fontem suboz alta lauro filiu peperille: qui arboris ipfius bachis aquaca, primi fontis alica din nutritus:adultufgs in candidiffimi gregis pastoze enafit:qui nonullas inde frondes capere latagens vt meritu scilz caput oz naret cecidit. Deinde non vt nuper fuerat. Aez anreis pennis in payonem transfiguratus surexir. Ité lbecuba Ibriami vroz gravida parere le somniavit ignez troiam comburentem: quare territa fomniu viro narrauit cui de fonti fignificatione ozaculo in terrogato: Responsimi est ab becuba plez nascitura. cuius caufa sui erit regni excidit. Metererea Socrate accepimus: que fer tur vidific p fomni oloris pullum fibi in gremio plumescere: q continuo eroris pennis: r expansis allis in altu aduolas suanif fimos cantus ediderit. Mostridie cu plato fibi comendatus eet bunc cianu effe: que viderat diriffe. Dic plumi einfdem focratis formij memini: q cu in formijs queda fibi vicente audriffer Ter tia tephriae tempestas leta locabit ait ad beschine post die terrius fe quod fic, phanit exitus mozituz nec non memini moztis The ronis: cuius notabile somniu quasi ex pellago gutam memoras Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Sueronins. Calerius aut maximus rez buinfmodi penitus for fam credens absoluisse. Idcirco nonulla rarissima gdem excer phi: 7 in capitulo de fonijs legenda posteris tradidit. Mos vero diligenter de fomno a insonijs: que fine grece seu lattue tradunt collecta in corpus vnum digestimus nempe in solis libro lucida da interea scienduelt : De preteritis quedam: De presentibo no nulla de futuris plurima fignificare. Itema defiderio ab actate a feru a cibí qualitate a crapula a potu a icitio a statu a tempamé to ab egrotatione a tempozeg plurima caufari: q buiufmodi fe/ re ofa funt inania. Somnia vero que pro sui presaga efficacios conditione nonullaz videntur fignificatione innuere: scilz in filio rum generationibus: 2 nativitatibus cosulo pnotanda 2 memo, riae stillogs madada Muinsinodi mea quogs sententia no ab re fuerit fi ante nuptian conclusionem notent: pro eon conditioe nubilis oblatae genius confideret nauifq perinde ne incaribdi seu sylla incidat: guberneur. Alteru eoz est qui si credimus in materno funt viero loquuti: quod fancitatis aiunt esse presagiu Tertiñ eoz est:quoză în matuz visceribus sunt vagitus auditi: quod maxime quidem est cladis argumentu seu ad minus cons cepti libitinam prefagit miferanda: Quartuz eoz eft: q cesones agripae mascunt: Ceso magnanimitate se: magnificetia iuxta maxime fatum suu prestantissimu fore prenociat Locteru cede fe nifi cauerit perituru: Agripe aut altrum aduerfam fi natus vi rerit maxime valitudine pedum minatur: multiplice vitae fibi calamitaté. Quintu eox est qui semiori suapte scilicet retrabuns tur: quod est patrie vbi tali fnascitur fine dom?: fine ipfins admi nus suppremae calamitatis presagiú sertum eox esteg cú nascú, tur 7 eo ipfo natali die vel nonullis fequetibus rarum gapia fu turam notiat excelletiam: queadmodu de magicaz artium reper tore memoriae traditu est 3020aste: que eo quo natus est vie: Ri hise atos adeo cerebru palpitasse ve imposita reppelleret manus accepimus: quippe quod scientiae admi rabilis suisse prenosticu exitus indicauit nec no de Mercule illo iunonio: de quo fi credi mus Seneca Infantis inquit actas mostra superauit plus inquit actas mostra superauit actas mostra supe sce posset. Bemina cristati caput angues serebant ora quos con

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

to minimist in the state of the

tra obuius reptauit infans. Serpétű oculos igneos remisso per ctore placide intuens.

Arctos ferenis vultibus nodos tulit

Já budum vlterius platonis me melligere tum vel suguitate illa bdulcis ellogi portendetes vi memorent placido planfu circun nolant. Al Semorabilis interes quog rer est Ellerander quem natu aiunt circa y dus augusti z ipso natali die templuz epbesiae biane cocrematif equa obze magi ac facerdotes epbefij magnas p boc incenditi calamitates presagieres penssa facie vociferantes discurrebateo die magna asiae pelte simul ac pnitie exortaz. Aa res aut letu philippu patre magis ac magis ad spez errerere co filium tribus ortu victorijs insuperabile sutuz affirmabant. Ilon inscemodi generis sunt g secudina tectinascunt. Siquidem reli gione se vel regula quapia seu pfessione pstantes sore pruntiat. Septimű fimoz est coclin Strabonű luciosoz laboculatoz ce con pel agnaton giboru necno eon qui taga monstra a prsus mostra nascunt vi vejenti bello infantes elephantino capite nati atoz integer elephas ab alcipe z interinitia marfici belli serpens editus ab ancilla a bipocentaurus ab bomine in thefalia natus eodega die quo natus est mortuus que plinius exegisto claudio cefari in melle allatu vidiffe fe pfitet quippe que fallacia vi pluri mű belligerágz futurá cóiuratione minátur Interea meorabile mibi videt ducatus qo presentis anno secodo aprilis nono de netijs frequenisimi populi cocursu monstruosuz vidi in pietatis infante officina cuius finistru viina plagiu in auras fumus tang tenues edaescar. iRursus eode vie ex patauso ve rumoz cratalla rus ifans biceps oftendebaf Spectaculu nãos admirandu que naturae ludu Albertus appellabat. Détati aut auctoritate fe fi virerint claros futuros pfagiunt Loctex in feminis tradéte pli nio ea res inauspicati suit exempli regu tempozibus. Lu ira nata esset valeria existio civitati In qua vellata est surum responso aru fpicuz varicinante. Sefapia etia illa tepeltare floretifima depoza tata est peridico exitio consecuto. Al Sitridaris quoga regis filia fice polici, documa criffan caput anguea ferebont eta que a ceu

oripetine laodices reginae nata dupliciozdine dentiuz deformadmoduz infausta comes sugae patris a Popeio denicti suit Wirsuri stolliditate sibi soelicitate ne poztendut. Contra vero di cendu de birsutu coz babentibus nagz soztistimi simul ac sagacis simi sed soztunae ictibus valde obnorij vitaz ducent. Duiusmodi generis sunt mulieres que cocreto genitali nascunt queadmodis suit graccoz mater coznelia De qb? quide rebus pidolomeus in quadripartito notabiliter cudit capitulu qo ninus nisi seriosi ester atqz merito iaz sibt locu poscit alterius. Libzi nostri caput primuz interpretarer.

Sogno in Cripfimus cum in superiori libro de seminis genio oisputaremus bymenea loca lucida presertim si pla The above cet patiens pro téporis qualitate paranda. Ittidem ad magnanimiozez enixuz experientiae quidez va di monionifi puerperae pudoz a allucinatio nati obstarent precipe remus quapzopter translucentibus fi dies est speculis parus at 93 omnino accenso igne sub tecto seper suscipiendus est infans. Interea bec mea fententia foze volueriz in infantis elementis pe cipnaministeria. Meimuz videlicet fi fine inflatioe vmbilici seu fine motu vel fine vagitu fine absq3 sternutatioe infans nascetur que sunt signa lerbalia vinat ne an mortius seu sit morti prim? natus Moudens flatim obstetrix animaduertat quem fi mozi bundum fine cutis varietate fine spiritus cessatione fine alia qua piam coniectatione previderit Lueltigio aque vite frantumnus aut biems aut ver fuerit Sivero eltas aque rofacee bauftu faut ces circuacto atq3 ab ipfa obstetrice glutito Sic ore medicatom os perflet infantis Wuiufmodi ministerium sunt q inanum per ficiant qui vi interdum accidit si sozsan clausus suerit nonacula fi ne qo melius erit acntissimo auro moderate ignito pellicula leni ter tacta minimu quid elt recludendus per os infante nibilomi. nus fi opoznierit prins perflato atq3 vinbilico obsterricato pciv pini? bobaceo scila fine lanco nodo albo pcipue adbibita nifi ci to solidaret puluere mirrae fine aloes vel mirtilozu que fingula

nags mollissima tu est caro infantis molliter fiant. Interes min? mea sententia modo ne sit preter latitudinem manualem peccane rit que plixius: que breuius vmbilicu peruincerit: appe qui prius ne sanguis eff luat ligandus est of incidendus: Mis auté aut box pro rei exigentia aliquibus peractis: Jurta precipue ra fis doctrinaz in tractatu quarto: 7 capitulis deregimine infantis necnó pauli bagellardi:lauef:atos bomontio iaz noster inuolua tur: qui fi prefertim naso collo bumero: alio ue quopia membro inaepto obliquo fiue lurato videatur: 3 citius fieri poterit: 2 33 melius molliter est aptandum. IPam caro: 7 ossa que tum lenta: ac tenera sunt aere postea iduratur. Quocirca plutarchus. Sic enim infantiŭ inquit membra fimul ac nati funt formari componigs debent: vt recta minimegs obliqua fiant ita puerox mozes principio apte cócinega figurar couenit. Illa nãos nouella aetaf ad fingendum facilis actenera est ripsozu animis dum molles adbuc extant discipline melius instillantur. Difficilius auté que dura funt molliunt. Ita z doctrinae: duz puerillis adduc anim? extarmelius insculpuntur. Si claudus infans natus fuerit: 98 crurium inaequalitate cognoscitur crus longius paz contrabcti us:alterű e converso fassietur boc aűt circuspectissime est facien dum. Mam si rectus infans natus effet: boc mor oiu pacto fassia tus claudicaret vnde effe puto go plurini bomines quafi claudi cantes incedunt. Igitur nouanda est opera: vt aequissime crus ongius cu altero molliter extenso fassierur a infrascriptis vngue tis in locis nervox crus contrabctins liniatur. Recipe ederá ar bozeam vel muralë: qua bene tritam ad vnguenti fimilitudinem inaqua coque buiusmodi confectio voi opoztuerit emplastrata neruos remormidabit a extender. Ad idem sepu bouinu a mei dulla composita calefacta: 7 perlinita inuant egressas compagio nes a loco suo. Frem afelli offis presertim pinguis medulla pari ter perlinita neruozum proderit retrabctioni. Edidem Recipe vermes terrestes: quos bene primum lotos pone in vase terr reobene cohoperto a sicoimite pur purgentur per noctem: In quo fic deinde denuo laua: 7 ineptia ficcatos terre post ad vin guenti fimilitudinem cum melle misce: Et retractioni Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

emplastetur. Meruoz insuper pdest retractioi mustu ouz bul lit. In quo su patiens mébruz impossum. Fierietiam pprerea possunt balnea inuatina: necnó alie plurime medicine que quo miam nequir infans pati ad presentiore scilicet redeutes rem nov stram omittemus. Maimo Frags lacte emuncto:args abiecto optime lacandus est noster bomontio, 7 ab egestióibus frequé ter nitidandus. Simile ministerium est in colli: 2 corullaz plicis a subassellis molliter ne excozietur faciedă cariei a interdu mo dicuz infeminandu. Motadu preterea e. In primis prefertiz na tiuitatis diebus infantem fi mas fuerit fassiari opoztere testibus supinatis. Si femina mămis ligatis. quoniă si secus sieret. De bernia suspitio esset in mare: de mamaruz nimio tumoze in semi na. Item notadum est o si puerpera non adeo esset lactissua vi aluno sufficerer: a alterius nutricis copia deesser. cum malis dul cibus bene maturis: beneg subcineribus coctis ac beinde niti dis. Tel 98 melius erit cum butiro receti ifulfo :infans fufcade 93 summet alimetus. Deniqs filentio equide boc pretereundus noluerim: quod inneteri quodam codice scriptum inneni. Sigs videlicet vulpis arūgia. In dienatinitatis ifantem vnxerit infan tis ipfi? vita secundabitur. Mocita posui q sum nocere nequa az. Junare autéposse arbitratus.

Mascétibus: \$\frac{3}{2}tu3 agit natura. Interdü faciles: In terdü difficiles: ac difficilimi. nonüq3 etia quos natura pati no potest. Letbiferi part? causant. Mascétiü alij naturaliter manibus. Brachtises sup coras positis In caput. Alij cotra. Alij Luditant alij vopisci: nonult cesones nascunt. In abus ade sit oportet ministerijs sagar obstetriv: que solers oia prius facieda túc téptet et agripă: ceso ne ve educat Auocirea eade pseure acurres boci loco curio sus baud morabor. Mam pro paretu aurilijs in suo. vz peculia ri capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con control capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sascedites con capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sa capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sa capite deo dante enucleate buiusmoi explicabunt. Dic satages sa capite de dante da capite de dante da capite de da capite de dante de da capite da capite de da capite da

ne ne

er siv ari ipe er in



lis bebenijs er bijs que funt de naturis fortunaz feu aliqua dua rum fortunaz aut aspexerit ibi luna de tertio vel sextili aut de rae dijs cuiuspia forume: seu pars forume. Significat qui natus ille morietur prinsas cibū accipiai. Quonia sol quado ascendit infi gnis aereis elemetari igni magis coniungitur. vnde effectus vt plurimuz in terra talis causat 7 infignis terreis illudidem poi uersam causas qo reprobabile videtur fignificat: quado enim ca dit cum aere cozzupitur aer: 7 penetrat illa cozzuptio: 7 fimiliter quado ingitur ignis cum terra poter coniuctionem ficcitatu eo rum dănatur complexio. Item quădo almutez nativitatis ifortu natus fuerit: 7 cadens ab angulis existentibus inter eŭ: 7 infortu nam aligbus gradibus fignificat go natus ourabit fecundu ozti taté illoz gradnű. Duádo aŭt luna fuerit infortunata. In septia a fine aspectu fortune Significar o ille natus no nutrictur. On aut luna fuerit in quarta domo i ucta corporaliter cui infortuna p fertim de quartilit del oppositione fignificat qui tuc natus infans no nutrietur:atgs erit mater indiscrimine: t fi fol fimiliter fuerit in seprima domo eriá fignificat op no nutriet. Quado vero infor tuna fuerit in ascedete: 7 babuerit aliqua dignitate in eo 7 aliqua fortuna ipsum aspererit Significat qu nutritio coplebit qu infor tunata maluia diminuit cu est i suis dignitatibus pserti fi noctur na fuerir infignis femininis diurna in masculinis. Sed fi cotrari um fuerit ascedit a crescit infortunit. Sigdem fortuna cu fuerit in dignitate sua meliozat cotra vero deteriozat. Amplius quana do luna fuerit in lumine diminuta 7 obsessa nec aliquez babuerit fortune aspectu moriet natus vel falte erit cecus a mater indiscri mine. Quado aut oni triplicitatu bylech fuerint fortes a firmi a in ascendete suerit infortuna significat gde op natus vivet . 53 p extrema oia vită ducet Amplio qui veno 2 mercurio inci fuerit i vno gradu i afcédete fignificat qu nato no viuet qu prij füt ambo neciugi prit i bonu Interea boc marie pcipuu e notadu o nato ru vita ép expátioné planetaz qui vo fimul tungunt no viute p serti si eoz lumia iŭcta suerit vez si i cuiuspia bozoscopo. Jupi ter Saturno se coniuverit In primo pucto arietis admirabilez funz illű viz z pcipue lecte cuinfpiá magne duce fignificat.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

to in the ione

in: pli pli masi rea

on

m

te.

crit

ani iois det ter

Quado autem fol: 2 luna: 2 ascendens: 2 eius ofisiunci fuerint corporaliter cum infortunis: vel de quartili: aut oppositione: 7 si ne fortune aspectu fignificat op no saluabitur natus ille nisi domi ni triplicitatis fuerint fortunatica in angulis bene firmi.tu quipe pe vivere poterit natus: sed vitam malam. Quado auté luna fue rit in quo pia angulozu: 7 fortune alique eam aspererint: 7 eo for tius mars per quartile: vel oppofitum aspectuz: z luna no suerit bene recepta nec aspererit eam fortuna. Significat o natus ali quid no gustabit. Quando vero pars fortune: 2 pars vrinquit Maly celati fuerit in termino fortune: velin domo fortune: aut in bonis locis ab ascendente: a luna fuerit cum eis: a eam asperent aliqua fortuna recipies ipfam fignificat quille natus nutrietur: 2 babebit longaz vitam z erit fortunatus: z bonuz: ac magnu no, men babebit. verum auté quando dominus ascenderis fuerit co bultus non fignificat nutritione. prefertim fi ascendens fuerit ca pricornus vel ficóbultio illa fuerir inocrava domo. iRurfus quá do luna fuerit lumine crescens: 7 iuncta cum marte corporaliter presertim in griete fignificat paucă vitaz. Idemoz fignificat qua do fuerit cum faturno maxime in fine mens ipfius in quo infans natus fuerit ambobus sub solis radijs consistentibus. Ite qua do domini triplicitatis ascendentis suerint in tertia domo infozi tunatia quouis planeta fignificat paucaz vitam. nifi triplicitatis domina fuerit luna: quoniá luna fortif elt in tertia domo propter ganding suum ibi. Interea notandu est op boza nativitatis. Ili gradui in quo tunc luna fuerit addendi funt gradus. xxvi. 2 afpi ciendum: quis gradum illuz custodit: 7 in quo cadit termino for tune 2 fi aspererit ibi fortuna fignificat bonam nutritionez: 7 ma rime fi terminus ille fuerit fortune potentis: 7 dirrigatur alnuv thez per athazir: 7 dandus est cuilibet figno dies vnus: aut men lis:velannus.preterea in quarta sui operis parte de astroru in dicijs capitulu terniŭ in bylech baly notabile cudit:nec no quarz tum. In alcochode quintu in eo quod fignificat alcochodem fex tumq3 in co quo 1 additur alcocbodem: 2 minuitur ab co septimus in atbasir: 2 octanů inijfqs expediunt: 2 non postunt excusa ri. At ommiffis buiufmodi fuo nibilominus liberalius loco enu Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

capitis celleriter pouramns. Itaqu nolueri frinola la que inne teri quodă codice scripta îneni ignozent: tres scilicet ani este dies In gous si nascet bomo vel pecus cito moriet. Ité si isses die bus vulnerabitur bomolvel belluatarde vinugi pualesce. Am plius figs is se viero carnes eder vacinas is se psertim diebus interfectas abinde no viuet annu integru. Dies aut funt isti vz pm9 ebdomade dies intrate augusto. Secudus é pmus ianua rij dies lune. Terti? est trasactis aplis octo punus item q sequit dies lune pfertiz fi ijs mefibus luna eclipfauerit. Infup in eode codice ipo inueni. Quod fi pmus calendaz ianuarij erit dies ve neris eo pleriga infantes anno mozient buiusmodi aut quis ca pitulo reppereriz qu'no credo tamé qui memoraffe nibil nocet memozani.costantissime aut direri astronomie vigoze ellici pos se bominis fatti quo eiusde bominis libez arbitriti est pstantius appe ipho obniriozi adevi a augeri fatalia a extenuari atq3 fru ftrari pelus est possibile: Quaque suplus ve plurimu astris more gerat inferiora. Iccirco nibilominus parietes seu quoruz tutelle fuerint infantes bortor:ne fiue fortunas:fiue ifortunia fe rant natalia pueris ocineeps vel adolescerib pandant. Werum eas res gbus ac per copendia fortunas illas allicere. Lotra vel ro infortuma exibillare possint admonest. Magz bonorum spe fortaffe neglectis disciplinis fierent bonox expertes: aut malo ru que astra minara suerint metu côtinuo quasi stupidi quodam ceu veterno in peius torpesceret:eo forsas potius torpore: que sy dere. Mā pstante libero gdem arbitrio: oiscrimina syderū ipsa obnira. Iz sunt vitabilia arqz ipsoz sepenumero carites debite negantur ignamis: Quare nauandu voluerim.vi que nobis pro spera fata pollicent: Augeamus: que vero minant aduersa: exte nuenius: Aftrox domina: virtute

De infantis fato: 7 fascinatione tertium caput.

Arfus ad syderalis ronis celfitudine ascedetes: Ifan
r tiū fata, p rei exigentia ažtū igenioli subpetet vires:
absoluemus. Itaqz infantis bene nati: Solerter ob
stetricati viligenter loti molliter soti: 7 suoluti: Sexu



PRursus in serro ipse poeta.

Define fata deum flectisperare precando Meterea in georgicis Ecce dionei processir caesaris astrum Inthebaidos autem opere papinius Immoto ducimur orbe fatorum Aincimur immites scis nulla revoluere parcas C. Quintilianus. Thos grave inquit buius anni Sydus afflauit. TElarius in triumpho famae petrarcha 1100i vidi ilgran platonico plotino
Ebe credendossi inotio viver salvo Mozemento fu dal fuo fero destino Il qual seconenia dal materno aluo Rurfus de laurae bozofcopo clarius idem poets Il di che costei nace: eran le stelle Ebe producon franoi foelici effeti In lochialti Telleti Lunaverlattra cum amoz puersae Aenere e it padre cum benigni aspeti Tenean le parte fignozile belle Elle fuce impie e felle Quafi in tuto dal ciel eran disperse Il fol mai fi bel zozno non aperfe Laer la terra fi allegrana elle aquae Merlomarbauean pace e per li fium Fra tanti amici lumi Una nube lontana mi dispiaque Quippe quiatos alij quos longum esser resserre vno oze vni werh: Fatumab aftris penfile omnium eozum que funt per par tes administranda cansam este tradiderunt : At recte quoque senfit Michagoras: qui quid eriam esset facum diffiniuit Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Elf aut inquiens fatu:conera rerum feries fine ratio:pb nă mu dus admistrat. Licero in libro de divinatione . Fatu id appello inquit quod greci einapaenty i.ozdinem: feriemoz caufaz cuz caufa caufae anexa rem ex fe gignit. Ea est ex omni eternitate flu ens veritas fempiterna Apuleius aut medauriefis:necnon ber mes trismegistus fatū orrerūt causax coplexionem esse: a proui dentiam a prima causa dependente. Mossidonius fatum est in, inquit causax colligantia ex motibus astrozu vim: a efficaciá tra bens. Abtholomeus fatű inquit est: virtus costellationű imobi lis: Seneca in libro de questióibus naturalibus. Fatu est neces fitas oium rerum: actionu: quam nulla vis potest irrupere ex Jouis dispositione diffinito of deora confilio. Boetius in quar to de confolatione. Fatuz est inquit inberens rebus mobilibus dispositio: per qua puidentia: que fuis nectit ordinibus: Sig dem a prima illa causa confilio a bispositione ad rerum omnium influentiam ppetuo impetu celestis machina rotatur: Judicioz dei: Adagenu facctume. Abyflus multa. Fatox flurus ex mo tu fieri syderű: omnes fere philosophátium scole tradiderunt: 2 recte adem modo bumanti arbitriti concipere: non concipi diffi niuerint atq3 saue fortuna casumq3 distingerint. Fremant l3 ne scio qui leues suttles ac importuni clamatores edaces muliercu larum aucupes: edulioz captatores:lurcones:verae:fincereq3 ronis abufores. Quousque syderum Rex nempe que tua sunt instrumeta pater omnipotes delirametis einsmodi ignaru vul gus deviabit: Quid etas tulerit: Quo erroz serpserit nó possinz nó admirari. IDen que vaniloquia: que verboz portenta tanos er platonica quadam loge recondita academia: magnifiunt. Sa ne verissimű illud é: Dato vel vno mconuenién plura sequi sole re. Ingi:an fileam. Ingi equide. Deo quid a clarifimoz viro rum fententijs discrepatius:quid arone:args ipsa denigs reive ritate alienius. Quid ijs nugis petulantius. Mon observetis lu ne: solifgs curfum qui qui: 2 bas: 2 quascuq3 diuinatioes aut fata aut auguria observat: aut attendit: aut consentit observantibus inutiliter fine causa magis ad sui danationem of ad salutem ten dir. Sine per quosdam numeros litterax: 7 lune p pitbagorica Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

nigromatiam egrotantiù uita uel mozte uel prospera uel aduersa futura inquirunt fine qui attendunt somnialia scripta a falso Da nielis nomine intiulata a fortes que dicunt fanctoz apostoloru: z auguria aniŭ aut aliqua pro domo facienda aut propter piugia copulada aut In collectionibus berbaz carmina dicunt aut pir ctatiolas proquauis infirmitate scriptas Super bomines a aia lia ponunt preter fimbolu 7 ozatione dominică aut magicis falfi tatibus in grandinarijs actépellatibus credit aut ad eos entes aut suis domibus introducut a interrogat sciant se side christia nă 7 baptismu prenaricasse 7 paganu 7 apostată 7 dei inimicim ira dei graviter incurrisse nifi eclefiastica penitetia emedat? reco. cilietur. Mape que precepta que oracula que sententie que ad/ monitiones.bui que perícula qui amfractus.vaba vi ais Daue cofilia callida o viru qui talia primus, ptulit grandiloquente.ver rum tantus pulmonis banelitus tanta fic merito inos pituite alti tonatia tantaq per inde echo reboatio phabilitatis non nibil re quirebat. Elara ni fallor ipe quod egre maxime ferendu est Ita loză ingenia eiulinodi ac nubibus retudunt vină bectanti esfent vi speciatore censoreas te de litteris atas precipue de Pratoria facultate quocirca cométarios tú prestansimos tú súma cú gha edidifti Dptime merite Albaximaru argutifimaru quoq3 rez perspector a cognitor discuterent mi Dux quem longe sequor Wictor pisane Tata gdez tangz concinna nate barmonia vt sue patriá spectes: Sine ab illustribus panis pcipueg ab antiquo illo victore vere victore pisano q genuentibus accerime vrgentibus labantem patrie libertate suffulst: genus sue vix ipsum in Aozentiffima republica in flozentiffima familia i flozetiffima aeta te go amplius in flozentiffimo litterariae rei statu in flozentiffima venigs find potero moz reformatione aeque forfan faultu aeq ray. At rariozem nemine inucias perindetbeologia ne tenebria Ingilla tati nequa que elt facienda ve, poterca clauu Te relique te. Pos a recto nostro cursu deniemus. Deo geta rudis ta fer ris monbus é quez tá facrilega obtufae mentis temeritas veret vr celu sufpiciens: arq3 admirabile illa vinini operis barmonia neger mundű bunc stellaz potestatibus tang instrumentis dei

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

1790

1200

fin

tra

obi

cel

rec

Juar

ibus

Sig

mm

107

imo

nt:7

diffi

3 ne

iercu

cereos unt

ri vul

posting tangg

. 53

Tole/

יסווטי

reive

rislu

t fata

ibus

ten

onica

administrari. Mempe imensa est: fine qu potentia celi non babet Quo pacto: Rurfus ozo fuperioz cozpoz vires nostris cozpo ribus influere: negare audemus: Quando manifelte videmus corpora nostra corporibus superioribus aguari assiduega ab ac re:aliter atog aliter pmutari. Reclament igitur ostum veluit : De bachenturgs tenebriones a bipocritae. Mos que pro bene bea tegs viuendo olim a sapientibus tradita Idiotarus vero iniuria quozum maximus fuit semp numerus oblitterata seruada nibil ominus memorabimus Judicantes sane: qua inanem illi putat clariffimă artem astrologiă megacosmi este phisionomias. Sicut enimer microcolmi efficie bumani mozes vel occulti:liberi arbi trij potestate represii seu saltem moderati:vt de philemonis iudi cio in bipocrate memozie traditu: deprebenduntur. Sic celestis corporis facie a astroz mom quasi vultu:multo priuso accidat plurima bumano iccirco studio patuere: aetati tamen nostre ab antiquis illis viris ampliffimis intractabilia fere relict a. Dinc a plurimis aftronomia quippe qua libare vel nesciunt in cassum putari deprebendi quibus iam omnibus omiffis:quid cuz antiv quis animoz libera viuacitate purifima: clarogs perfectis inge nio. Iccirco de bominis fato presentia quod in nature quasi gre mio latet: Siquidem principalis bec est nostra professio: explice tur. opere precium.

Tum natus est infans: Serus qualitate prenotus soms: 7 benedicus. Tunc primum scientia gradus ascendentis 7 stellarum qualitas bora eritus infantis. Deinde illius anni: 7 in ea precipue: In qua natus est regione planetaru domi nus primus: Iurtaqua quod signum magis ussua: Secundus mor: 7 estementoru qui sur nec non bora gradus ascendentis: 7 coniunctionis: ac preuentionis que ante nativitatem ipsus propior suerat. At claudius pidolomeus in quadripartito docet propior suerat. At claudius pido

nis:conceptionis:impregnationis partus 7 nativitatis boris of gradibus 7 minutis confideratis ipfozuq fyderum: 7 pbisiono miae babita ratione non latet. Accidentale pero genus a conuer fatione figillo tanga impaimitur. Loeteru ad nostram. vnde oir gresti resumus Revertamur. Lius itagz anni inquo suerit in fans plantarů dominiú fortitam Si lunam norimus judicandus perinde illum est bominez fore magis vel minus Jurta o in ea regione voi natus est: luna tunc influit expedita seu impedita ma ais velminus Flegmaticu somno lentu inertem bebetez impro bum furem la scuu facile credulum in constante timidum: Fracu dum pauperé famulatorem multi sputus: 7 pt plurimű pingues facie qui fi cui arti mecanicae suo non parentu arbitrio adberes bir facilis erir vulgaris preferting aquanlis. Mang aquis na turaliter delectabitur: alioqui quod rarissime in illis tamé accidit Sieius industria seu potissimu patrimonio: seu legato alio vel quonis casu dines suerit: nebulonii fantor: Al immoz gesticula torum; stultox.ebríox: meretricum erit: quorum. Insuper pel fima nativitas elt Si in figno preferti fcorpióis eox in borofco poluna eclipfauerit cui ampli ad marte applicatio in eius octa na domo existentem egrotationes significat frigidas atq3 siccas que fignificatio est ex faturno ppendiculariter ifluente. cosidera da prerea est adunatio lune cu aliquo planeta. Scilicet an vieros latitudiné babeat vel alter tantú: aut neuter. Si ambo in 30diaco fuerint vellatitudinem babuerint aequalem: vel quafi aequalem zin eadé parte: Si bona qualitas est planetae lunae convinctite stimoniŭ nato bonŭ est:testimoniŭ aŭt buiusmodi variat secudu dinerfitare latitudinis: 2 fituu fydez ad aspectuz lunae: que mfi fit cobusta nec aduata nec a planetis ifortuni male respecta ami citia fauozega, pinitrit vi in libro legif babzae bebzei de natiuita tibus necnon aliozum idcirco antiquozum auctozum. Lum autem fuerir luna i oppositioe solis mixta stellis nebulosis vel cas iduta fignificat morbos inseparabiles in oculis. In nativitativ bus aut masculox si sueric luna: 7 sol in signo masculio: act 9 eox erut viriles feminae vero tucnatae erut audaces: vltra naturae suae terminii imodeltae. candez influctiam mars z venus simul

DO

US

DBC

11:08

e bea

nuria

nibi

utal

Mail

arbi

indi

eltis

cidat

read

Dinc

13 antiv

rplice

otus for

enden/

eillius

Donit

indus

ntis:7

sp:0/

ocet p

noeuth

5:1 afv

mus pu

iapet ration

faciunt in figno masculino. IR ursus si fuerit occidentalis luna 7 i angulo a vierga malus foils faturnns a mars ante fole afcenden tes 7 fol 7 lung oppositi pdet tunc natus oculu viruga Ampli? couenerut in bocastrologi: Do luna sit quasi corpus 7 planeta qui aspicit illam quasi pirtutes que apparent in illo secuduz plas nete natura aspicientis Ergo cu fuerit iter lună a mercuru aspe consalter a aspererint ascendens indicat of natus non babebit vires agendi id quo oporteat a valde erit obliviolus. Sed cu no aspererit vnus eoz ascendens nec alter aspererit altez erit men te captus. Amplius fi erit in fortuna in angulo erit epilenticus. Luminaria cu fuerint in nativitate viri in duodus fignis masculi nis 7 in duabus quartis masculinis vel in eadem quarta masculi na exercebit se vir in omnibus que viris pertinet. Sedeu suerit loca luminariti feminina in nativitate viri effeminabitur eius na tura 7 erut eius cogitatiões feminie nec poterit lacbrymas suas cobibere a cum ofa loca luminariu fuerit masculina in nativita te feminaz: apparebunt actus eax fimiles actibus virox. Inte rea sciendu est eni diuturnitate in aliquibus mutari octava spbe ram quapropter eadă influentia effectus contrarios olim opera bitur ficut proolomeus, ppter alia mirtione stellaz firaz cu vir tute folis affirmat: quocirca acutifima oculoruz mentis a corpo ris acie opus est: seu salté studendum est operi pses ad presenté viem millefimi scilicet quadringentefimi nonagefimi sccudi vece bais altex mea nempe sentetia prestantissimo qo dininus vir ioa nes de monte regio germanoz decus compositi ac pibolomei quadripartito nec non abdilazi introductorio a ioane byfpalen hinterpretato quod mibi equidem fateor plurimu in natoru bo roscopis contulit Iccirco preterea inquit fichaly in capitulo de planetarum naturis videlicer Mabet fignificationem z demonftrationem magna luna in radice principij generationis creature septimo ab boza generationis a potest vivere sana vita cum dei tamé bene placito sed erit piger nescius vilipensis necerit firm? in aliqua renceamozé babebit nec amicitiam copletam a babe. bit impedimenta multa. Amplius mulier que lune influentijs & obnorioz fub lunari scilicet dominio nativitatem foztita ad crapu Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

las a meretricia inclinabitur: que tamen vitia libero arbitrio me diante 7 bonis arnbus queut explodi prefertim fi tauro ascende te grum minus diffamins a terra celuz iniquo ipfa est: parif 30 ui vicinioz marti distantioz dum infano nascerettr in cancro fue rit. Interea leiendu est que geugs babuerit in radice suae nativi tatis domină seu marime quouis pacto fignificatrice lună p to/ tum tempus vitae fuae: Lunaribus maxime alterabit ifluentiis: Do de reliquis quoq3 planeris est intelligendu Secudum co. innctiones a aspectus necho diversa eox accidentia plocorii di nersitates: atq3 alias occassiones: quá rem qui ab idoneis pluri mis aftronomis feite:acuteq3 admodu oifeuffam videmus ad D sentiora pperantes: omittamus. C. A luna querrae ppinquior est: magna nobis vis attribuitur multis atatis 7 inantatis confert excelluloz riuozum ac decreme ta fecudum lune diminutiones 7 augumenti euenium. Abaria 93 in cius oztu: 7 occasu alterantur. Aegetabilia ite 3 7 ai ata In toto vel in parte iphus augumétatioe vel oimitutioe Increment vel decrementufuscipiunt. aldagna lune vise bumectare. Est.n. terrae ppioz viide vapoz būidus adeā afcedit quapropter iurta qualitatem illiufmodumutatione manifelta corpora mutat quip pe plures earum rez partes que infra corpus existit mamrat t putrefact Luna inter superioza z inferioza media 13 frigida pur trefaciés tamé aquatica velor noctis oculus folis emula temper statum presagiuz complerionum slegma ellementorum aquam metallozum argentű tempozum bieme vierus ebdomade pzimű regens exaltatozem taurum bumiliatozem fcozpionem inimicuz martem 7 bospitem cancrum baber: que raro socicia saepius in foelicia preferinga quinuluniu: arieti uniu: scorpiluniu plenilu nium 7 interdum quarriles aspectus cum infans nascitur depre benditur nifi a fecundo dominio impediantur: quod 9393 vi pri mum intense sic non influat: tamen a ipsum interdam sortitur influendi admodum vim obniram precipuega cum infuifere nav ture: maxime fi in fe exaltatibus fignis exultanerit: Quapropter raro quidem interdum tamen ipfum pzincipale dominiu ab ei?

nen

us.

culi

erit

19/

uas

pera

ivu

idece

nrioa

omet

melen

ibo

o de

men

ature

m del

njsê rapu

procul aliquibus fautoribus absens aduersis valde propinque Juxta tale dispendiu uel copendiu minus vel magis prestatin in Auendo Ad quas quidem difficultates Lum ingema conffantif fima folum fupza naturali admirabili potius bininaga infpiratio ne: q3 bumana industria oiutioq3 studio cu assiduntate: verercita tione accedere visa sunt: que quoniam pro apostolice sedis mu nere Illustrissimi venetoz senat? tui gde merito suffragijs ad te Delato. A Dater Amplifime Familie noftre spledor Baptiffa,p 3 tua erga cumpatriotas vi marime decci cordialiffima pietate mulufarisfos cozamte confilio a ratione subprimendis moderá difg romane altercationibus ciuitatis: atq prestantissimo: 104 ce vestra direrim Generadi Relig college: Beatissine 93 103 ter Halme:rriupbanis claniger Deo fimilis vema ma pfata mi litantis ecclehe patrocinio ac ceteris negocijs tuis inmoztalibuf religiom quali me incongrua a aftudija mia: quippe a polu re Imqunterumu inferiora existimani: cum quia fert animus: opus de astronomia vita modo supersit cuponere qui naqui meo bzeni ipsamartem omnem euolua Astronomie summa seu speculum ftat sentenna nommare. Tum preserum ne nimis appositis titu lis deviem. Aldercurij pozzo cnius duciu precellens núc es:fe cums auspinus subnicebo.ca mi percurrens que ad infantin vidê tur fata spectare. Itaq3 scendumest Albercurija quibusdam apolinis appellatum dominium : cnius naturam Erefias 7 So figenes docent: fautoribus proximum: refistentibus distans: ve in capitulo contineur figure : que oftendir natú bebere effe aftro nomu apud babzab im bebzeum ve natiuitatibus : naq3 planenf reliquis mercurius prestat impassione plus vel minus inrta si tum fium: aliozum fiderum in infantis tempozibus Ab aftro logo observandis Acumen industriam prudentiam Scientiam eloquentiam reliqualog animi dotes influir nel infortunia. Lancer enimionis virgo mercurij piscis veneris sunt eraliatioes for sunarum mercurij: que cum impedite fuerint a fuerint anguli in nativitate anunittet natus notitiam 7 erit amens vel demontacus cuius vero nature prefuerit bene locatus mercurus erit acutus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Thabebit elloquentiam super cogitutionem eius. haly astologus in capitulo quarto de naturis planetarum Aldercurius est significator inquit 7 gubernator serti mensis ab insusione spermatis 7 in illo tempore quo est dominis 4 gubernator creature moneatur creatura et se transuolunt in viero 7 tunc ponit deus sortitudi nem 7 motum in manibus 7 pedibus suis et seius sigua sensib? et auditu In revolutionibus annorum mundi babet magnă 7 ve ridicam significatione super tenentes officia dominis et regni et in redditibus ac mercantis. Potbolomus inquadripartito. Lu fuerint mercurius in aliqua inquit domorum saturni 7 ipse mercurius sortis in este sub at bonitatem intelligentie vel cogitation ins penitus in rebus radicalibus vel principijs artium Et si sue rit in duodus signis martis dabit sortitudinem 7 acuitatem per sidie vel bonitatem subitae elloquentie 7 sortior locis duodus. s. servicione est: 7 ariete.

T. Commentator. Luius nature prefuerit inquit ADercurius eriracums 7 addet ei subitam elloquétiam 7 maioz erit eius pru/ dentia ex auditu ad intelligendum eg ad aliquod meditandum effergiur eus in figno calido o ficco exiger boc ad velocitarem agilitatem voi incorporatus fuerir fortuncer planetis a stellis hris idelt cutanta festinatione intelliget op prius intelliget of au diat a videbitur ei quandogs intelligere cum tamen non intel hage. Le cum occurrent figno temperato declinant. Ad fri gus 7 bumiduatem figer ammum eius in quo intromittet fe rafe fidue erit in illo: locus autem eius in aricte dat fibi accendi proprer quod adepuis est ex marie ocacuitate agiliate. Sed non est ita in scorpione propier naturam eius bumidam: que frangit naturam planetae. Inde vero cum fuerit in nativitate alicu ins Adercurius in capacomo vel aquario : elligunt illi: vi exer cearle in scientis quia boc expertition sepe a non vecepit eos vng p mercuriu a formudinem eius a affirmatione in angulis: ac p fortună z infortună ems în nativitanbus: Scietur loquella nau: vel fieft mums: 7 factur fi erit expeditus in ratoe fua vel no 7 scientur nescietates acturbationes eins: 7 sun scire. Stelle mer 1 1111

HH

aron

adte

ffa,p

etgle

erā Pa

JO3

ami

ibu

düre

: OPUS

o brem

STHU

es:se

ande

nfdam

8150

lang: Vt

tealtro

kinerif

erraft

baltro

meinin

(Ean) oes for

auli un

macus

acutus

Magl. A.5.55

curii opus ei maiozi parte deflicare: requaliter buniecrare in que busdam enim bozis desticat bumozes: eo o nusos a caloze solis nimis ellongat. In quibuidă aut bumectat:eo que ius locus fur perest lunari spbere: que terrae ppior existit a in box gde ptrox 03 eius alteratio est festina. ventor 7 bic autor existit ob boc op eins moms circa folem citus babeiur. Tenus est naturax ad fe appagandu naturalissimu incitamentu muliebris gdem naturae frigida: 7 bumida: mollis: mobilis: rozans: vegerans: blandies: ac reperata: cuius nimiz natură plinius bocet libro altero : capie te octavo de natura sideru errantiu Joni provima: mercurio di stans piscibus ascendenbus virgine descendete: solis obsequio in tauro domina fiue meliozi bospitio libza cu infans nascitur ab adnersantibus illibata Infantetune natū soze influit vigile agu lem allacré bi laré ingemofum oznatů nitidů lafcinů cantilenariů amante ridente benignu audacem: quippe q tamen audacia ma gisernaturaliest passione ger planeta ludis coreis corporis oftenranoibus a fimilibus pftantifimű quá quidem preftantiá veneris aduerfarij minuut magis vel minus vi in capitulo legit figure que oftendit natum amoié mutuu cu mulieribus babitu rum apud babraba bebreum de natinitatibus. Dali aftrologus in capitulo quarto de naturis planetaz: Tenus baber magnam inout fignificationem in nutritione natoz infantiu? fua fortuna queniam quando vincit a baber dominius in aliqua natimitate a fuerit i eadem nativitate apparibilis a firma a apparentiu demo frationus: Erit ille nats multu fortunatus magne fortune multe fubstantiae magnarum divitiarum bone same alti nominis laus dar ? 7 Amabilis . Tenus i ariere reins afcendens in codez na tum inclinat delectari in videndis rebus famofis co que vilus fir in capite quod perarietem representatur. Tenus autem in leone facit mulicruz amatozem quia leo baber coz vbi est sedes cupiv dinis. Fremunur enimamore aroquibus naftentibus venus fuerit in leone feu luna venerem vebementer afpererit o qui each des complexione sunt prediri. Flegmatici in quibus dominatur piunta nunga mellancolia in quibus atra bilis, vir quidem car

piuntur. Sed captinung dillabuntur. Lum sanguineus deuin cit fanguineum leue iugum est suaue vinculum similis namos co plerio mutuum creat amozem: buius pzeterea amozis fuautas spem a siduciam prestat amanti. Lum autem collericus colleriv cu illagat intollerabilioz adem servit? vicissitudine quidem non nullambeninolentiae in bijs facit complexionis fimilitudo. 53 igneus ille bilis bumoz crebza illos turbat iracundia. Quando fanguineus collericus aut cotra propter fuanis fimul z acris bu mozis commixtionem alternatio quedam prouenit a gratiae vo Inpratis arga doloris. Lum fanguineus mellancolicum ligat no dus perpetuus est non miserimus. Sanguinei quippe oulcedo mellancolie amaritudinem temperat cum vero collerico illaque at mellancolicum .tum pestis est omniuz permitiosissima. Accu tiffimus adolescentis bumoz teniozis viscera passim illabitur:est mollis flamma medullas.collera ad iracondiam incitar cedefox prouocat A Sellancolia ad merorem a perpetuam querimoni am Is sepe idem qui philidi vidoni lucretio amoris est exitus. Fleamaticus autem seu mellancolic adolescens propter sangui nis 7 spirituum crassitudinem capit neminem egrotant Illi din tissime In quorum nativitate venus in domo fuerit saturni vel faturnum lună oz vebementer aspererit .contigit Item plerioz provi cum masculis conversantur quo genitalis partis Itimulos fedent illis femisceant zij presertim in quorum geneh venus in figno masculino a cum saturno suerit vel in saturni simbus vel sa turno opposita. Oppostebat autemaniaduertere genitalis par tis illius incitamenta non irritu scilicet iacture opus. Sed feren di 2 procreandi officium affectare: atos a masculis ad seminas ipfum traducere: buiufinodi quodam erroze ne farium scelus il lud exorum putamus: quodin legibus fuis plato rangi bomi cidij speciem acerrime detestatur Scilicet non minus bomicida censendus est qui bominem preripit nasciturum q3 qui natum tollit e medio audacioz quidem qui presentem abrumpit vitam: crudelioz autem: qui lucem inuidet nascituro: 7 nondum natos filios suos necat buus modi criminis 'Rei quoq censendi sunt

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

na sfit

one

upiv

enus

11 03

gille

(01

quimeretricibus commiscentur namq3 id opus partier irritum eft 2 bomicidij accufandum Indenulla lex bomines efficarins separet of plostis religiosis vt grecis vnitas: secularibad simu binitas bac meta pofita: fi qs celebs velit viuere: viuat In pune verum fi deprebendatur: buiufmodi vite gen?: 98 in vigefimo fili cer eratis anno ellegerit iquinaffe scuerissime plectatur: que nifi fiant band effet viinam vt est futurum quiunoni presertim formi cabitur adeo gens inimica q in vnum centuz infurgent.boc aute cum erit victoriarum quantum anigamis vnigamifqa sperandu fit quis qui vel nunc non videat tam cecus est. Dlim qui faciéda buiusmodi vociferet sopbum quempiam coget necessitas: Disi bi pro presentis etatis ratione paucula bec predixisse satis est. Acnus in libra natum facit libidinosum quia libra babet verenda: 7 fic de fingulis artem iurta est iudicandum. Lum autes fne rint venus:7 mars in fignis masculinis. Significabant o mor dus innato coeundi erit secundum naturam: 2 fi fuerint orienta les fignificabunt qui mulieres erunt fucci plene a libenter cui pue ris coibunt: 7 fi fuerint infignis femininis: 7 aspererit ea saturn? a ipfi occultantes nati coitus erunt innaturales: a fi fuerit femina locus vero martis: 7 veneris masculinus 7 ipsi orientales: sugi et viros 7 odiosa erit ei philocaptio puerozu 7 coitu elligz puella rus Si vero fuerit locus veneris a martis femininus a iphocci dentales : crite converso, venus enim est principalis coitus cau fa z preferti cum septime presuerit que est 0039 coingij Eum er go incra fuerit corporaliter faturno incitabit natum ve preferat il licitum contum anteriori Sed fi fuerit faturnus orientalis nefane de erit libidinis: Amplins fi fuerit infortunium ex incorporatio ne martis erit nefandioris. veneris stella propter sue complerio nis temperiem iouem prossus moperib imitatur: preter o i ea Jouis ordo quersus est que repide quodamodo porce solis pro pinquitatem bumectat quum luna Et boc est propter magnam fui lummis estitatem Ideogs fibi vapores qui ex bumoribus terram circudantibus afcendunt attrabit Scilicet veneris ftella est colore candido pulcberrima: maximaq3 nempe que sola vm bras facit mane lucifer. Welperi belperus nominatur nungs a fo le abest longius ouobus signis subter eius kirculum collocata. Wenus martem domat: redditoz bomies fortiores. Duis enim audentins & amator pro amato pugnat: quippe quando mars inangulis celi: vel fecunda nativitatis domo: vel octava constitue tus nascenti mala portendit. At venus confunctione sua vel op/ positione vel receptione: aut aspectu sertili: vel trino martis com pescit malignitatem. Rursus quando mars in ottu bominis do minatur magnitudinem animi iracūdiāga largitur. Si autem p rime venus accesserit magnanimitatem illam a marte datam non impedit. Sed iracudiae vitium moderatur. Itagz martem do mare videtur. Al Sars autem venerem nung domat. Illa quide fivitae our fuerit amoris prestat affectum. Si mars prorimus fuerit suo caloze veneris impetum reddit ardentiozem. Ita vt fi nascente aliquo mars suerit veneris domi in libra vel tauro prop pter martis prefentiam: qui tunc natus erit necesse est acerrimis vratur amozibus. venus reni dertro dominatur Alercurius fi niftro.

Isibilium Clarissimus oium Soliquem lumen 7 ca delam celi: gubernatore mundi tempozuq3 factore3 astronomozum pzestantisimus baly appellat mea g des sententia naturae est cor celi decor: splendor eter nus: biei oculus: noctis contéptor: genij alūnus circuitus indefi ciens:radiantiffimus:medius:igneus Siccus. Ideoei ,ppiiuz tépus est estas Aux colorás cuncra maturás Ad sui naturá 30 diaci figna piscibus exceptis refferes vniuersa amicox obsego Mostin difunctione Exultante arietertorpete libra: bospite leo neveniq a relluctantibus expeditus anni dominus iplum fic cumetumq3 cum infans oritur bominemen viverite fore magni ficum influit fidum liberalem:prudentem:audacem:alioqui cor pozis passiombus calidis sebzi presertim: animi vero irae: cu piduati: bonozi Et similibus qu obnoxium. Sol Liceronis sententia Dur est: Et princeps: ac moderator luminum re, liquorum. Mer eum fiunt planetge orientales: Et occciden,

emi di da di da di da di da

10

T V

pue

mina

igi

occi

Cat

met

gti

fan/

ario

iea

pm

dentales 7 per eum fiunt apparentes:7 occulti per eum monetur omnis res le mouens per eum nasciur omnis res nascens crescir omnis res crescens crescitomne folium:7 maturatur omnis fractus. Ipscelt spiritus celi magnus cum co vivificatur figna a quodlibet fignu quando est in cobabet maioritatem super alia figna: quoniaz iplum viuificat: ? illuminat ? dat ei fortitudinem: z calozem. Motbolomeus manifestum est quidem inquit quito stantiae solis opus est calefacere: modicing officare cuius ope ris sensus prie ipse caeteris operibus aptioz est eiusa scientia lenior pprer magnam folis oznratem z manifestam repozū anni mutationem Sol z eniz gito magis loco zenith nostrozu capitu ppior accedit tanto magis calefacit cum sol fuerit in medio celi dominus anauba a mars i quarto eius aspectu scilicet ascenden tis:7 faturnus in angulo terrae cuius ascendens fit piscis:pessiv mum est testimonius a timenda est violenta mors preterea cum fol fuerit in alicuius nativitate voi fuerit luna in nativitate altera a fuerit luna: In nativitate prima voi fuerit fol in nativitate fecui da fuerita afeendens vnius in fextili afpectu afcendentis alteri us vel in trino aspectu firmabitur iter illos dilectio: 7 fignu bobe diens alteri erit fortioris dilectionis: 7 maioris inclinatiois. binc vi plurimū est: quinterdum domine seruozuz capiuntur amozibus. Amplius vicifirudinem amoris inter illos precipuaz effe aftrologi arbitrantur in quozum genefi luminuz folis z lune comutatio fuerit videlicet fi te nascente sol in hbra: luna mariete me autemnascente sol in arie e luna in libra aut quibus fignum idez or planeta: Similifue ascenderit: aut benigm planetae similiter anguluz ozientis aspererint: aut venus in eademnatiuitatis do mo:eodega gradu fueru constituta.addunt platonici quozua pi tam demonides aut certe familis ducat: phisici vero mozales: co plexionis:nutritionis:ernditionis:confuetudinis:confihi fimili tudinem fimilis affectus caufam effe volunt. Denigs vbi caufae plures concurrantibivicissimdo vebementioz repperimr. vbi omnes illic pribiae damonis: pilladis: 2 bozeftis recurrunt af fectus Dionyfius Areopagita in libro de diumis nominibus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

er bierothei mente. Amozem fine otninum fine angelicum: fine spiritalem: sue animalem: sue naturalem occerimus. Instituam quandam intelligimus comiscentem 3 virtutem: que superiora quidem ad inferiorum providentiam monet:aequalia rurlus ad forialem su inuicem comunionem conciliat:ac postremo inferio mi ib pe ia mi u eli ra queq3 admouet:vt ad potiora:fublimioraq3 puertat. Amor est auctor omniuz 7 servator. Solis: quod Al Sarci Warronem in septenarij numeri consideratione preterijt septe patent pprie tates: luciditas: caliditas: rotunditas: mobilitas: aeternitas: ma/ gnitudo: 2 productio. Sunt qui octavam addant: generationem Quod sane nega veru enec verifimile: quoniaz producere: non generare folem ipsum certum e quod a vocabulum ib 3 declarat. Sol dicitur quia folus fuit é a crit: nun qui igit generauit. Bene rare eni alios éad sui speciem, ppagare. Ita animalia que absq3 m copula nascuntur: non generari. sed product a sole vitigs ipso distera con be no me des no m finimus. Solcum in prima fuerit facie arietis: que est facies mar tis: Ille tunc natus erit potens valens dominator diliget arma rinterfectiones: equos r bellicofa quegz: Et si suerit in secuda facie:non ardens adeo erit in prelia erit bene fortunatus 7 lauda tus at fi fuerit in tertia facie que elt veneris iam inclinabitur ad mollities perdite oiliger mulieres 7 cum eis magif quirum de ceat conversabitur. Soli a lune oculi dedicantur. Mermes na scentis inquir maris in die oculum dextrum sol iudicat :luna sini strum in nocre econuerso: semine pero in die nascentis dertruz lu na Sol finistrum'indicat nocte econuer so. Motbolomeus autez fine maris fine femine fine die fine nocte nalcetis oculum dertru semper ascribit soli:finistru lune. Deterea sol coz cum cerebro baber luna pulmonem 7 stomachum. A De Dars est ventorum impetus igneus fulmineus nocturnus destructor iracundus 7 bellorum auctor acuto quafi sole obtuso ione exultante capzicozno bebete cácro bospitibo ariete seu scozi pione aduerfante nemine anni dominus nascentem tum si vicerit bominem fore influit bellicosum impiù intemperatum versutus fallacem prodigum audacem temerarium ac multi viscriminis Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Magl. A.5.55

mars effectus est viiq3 quo animozum feruoz excitatur. Ideo martem quidam berculem vocant Ardentis enim ignea folis vi cinitate binis fere annis convertitur. Houius item ardore 7 rigor re faturni sydus quafi ambobus interiectum exutroq3 tanq3 te, peratur. Si ADars vel Saturnus cum infans nascitur no for tunatus fuerit: Zestimonium iccirco malum erit. Dars imper dimentum in duodus luminaribus est Lum fuerint duo malia scendentes ante solem Et post lunaz a prius sir in oppositione al terius videlz Sol in oppositioe lunae z econuerso. Sol enim fi anificat oculum dextrum: Lung vero finistrum Inevitabile est op natus non amittat vtruq3 oculum cum fuerit fignificator In nați natiuitate boc modo. Stellae auté nebulofae funt bae atboz rate geminorum caput: Et locus in quem cadit aqua quam fundit aquarius: 7 gutae leonis 7 aliae que qu mirtae funt non of Mars principalis est vulnerum causa a cicatricum. Lum fuerit mars in ascendente erit in facie vel nati capite fignum. TDD ars dominium babet superaurem finistraz Renes Te

nas Actestes.

Dars cum junctus fuerit domino ascendentis corporaliter in leone a non fuerit marti in ascendente aliqua dignitas nec fuerit in octava fortuna Matus ille cremabitur. Luz auté fuerit mars corporaliter iunctus capiti algol Et no aspererit fortuna gradu occidentem Et dominus anauba luminarium oppositus suerit marti Welin eius quarto afpectu Mati caput trūcabitur. Si ve ro luminare fuerit in medio celi fulpendetur Et fi fuerint mali a spicientes sea geminis Et a pisce abscidentur Matomanus vel pedes presertis fi fuerit mas vel saltes vulnerabitur in manibus brachijs Aur pedibus. Beminoruz fignuz brachia regit piscis

TEuz mars centrum tenens domí suae ex tetragone resperen rit faturnuz cuz mercurio ad centrum Luna fuper eum veniente plena. In genefi dinrna fignificat natuzzh viveritzfoze ebzioluz crudelem sacrilegum aclenonem. Amplius octqua domus est

mortis fignificatrix Et ab illa domo scierur quo pacto qua cau fa qua egrotatione mozietur natus naturaliter vel violenter. Si mozietur viues vel pauper: quod magis miruz est: Si mozie tur in patria vel extra patriam. Quocirca prestantisimus astronomiae professor baly in libro de indicijs astrorum In quintae partis capitulo leptio de octava domo 7 suis fignificationibus carta octuagefima. Quando dominus triplicitatis domus moz tis fuerit Inquit fortunatus a fortisenatus morietur. In divis tis Etbonoze Sed si fuerit infortunatus cades 7 peregrinus morietur mala turpi a manifesta morte. In dedecore ac igno-

T Werum autes fi fortuna aspiciat gradu 7 fit presertim ipsa for tuna. In octavo removet malam mortem. Sed morietur natus er morbo calido in capite a bocideo fi foruna fit in gradu inter/ ficiente vel octavo Si luna cum marte aliquod aquaticozum te nuerit Infortuniuz fignificatur per aquam calidam. Si aliquod igneorum perignem futurum fignificar. Si aliquod acreorum per sanguinem. ADains autem posse quod babet mars in absci dendo viram est quando suerit inariete in diurnis nativitatibus Super terram 2 Saturnus cum suerit in capzicozno super terraz in nativitatibus nocturnis. Quando Mars aspererit solem per oppositum Aut per quartilem aspectum. In die vel Satur nus in nocte de figno peregrino a non babent afpectum alicuiuf fortune Significat op parentes natum abborrebunt exberedi tabunt ipfum. Et fi magis infortunatus fuerit Sol :expelletur er parte patris. Si luna er parte matris. Et fi infortunatus erit vtergz:ex vtrogz fietexpulho. Rurlus in quarto de planetaru naturis baly.

T Quado Mars dominus est alicuius natinitatis inquit 2 no babuerit aspectum cum Joue: aut venere: Interficit ac destruit: a Damnatione nati fignificat: critq3 modice nutritionis. abartif stella proprietatem babet siccandi eiusqua nature vis est comburere a locum iurta folem tenet. stella autem vi in secundo de mun

do Aristoteles. Dension est pars celi diffiniuit.

ADars 7 venuspudibundis veriusq3 serus ofiancur mars bi lebabet Touem nostra sententia salutare: genialem pium tem peratum: vernum benignum aggreffa fi ad eum perpendiculari. ter fit recti linea bene locata luna retrogrado marte: Saliente car cro placato capricorno bospitibus piscibus vel sagitario obno rio nemine cum infans nascitur siderum dominis tunc natum bo minem nunciamus fore sanguineum temperatum: letum: facetu foelicem gratum:oznatum amicabilem longeuu:aucupijs: 7 ve/ nationibus gaudendem. Amplius confiderandum Iccirco est capitulum figure que oftendit natum: multas possessiones babí turum: 7 reliqua que in flurum a Joue babent: vt in libro conti netur babrae bebrei de nativitatibus. Interea sciendum est 30 uis terminum effe in ariete ab arietis quidem capite vigz ad fine ferri gradus eius: terminuz autem veneris effe in fer fequentib? gradibus tamen fi Jupiter fuerit in pzincipio fexti gradus arie tis non iure dicetur virtuté babere in termino veneris subsequé: te. Sed in suo: 7 ficur intervallo non distat terminus a termino: Sicnechignum a figno. Mam Jouis circulus gradibus diftin guitur. Mic mibi notanda esse videntur Motbolomei perbadi centis. Omnis planeta ante initium alicuius domus existentis: minus quinqua gradibus ab initio distans quasi in illa domo existés é fine principium illius domus fit in initio figni: fine non Intelligendum autem est predictam bistantiam quing3 gradib? equalibus effe: 2 non amplius confiderandam. preterea fcien du é planeram cum est in alicuius domus principio: marimae es se virtutis: 3to autem ab ipsa domo magis ellongatur tanto minoris est virturis. Luz autem est in proximo gradu post exitu bomus paruae est potentiae: a cum in secundo gradu est post exi tum domus adbucminozis potentiae: 7 fic paulatim eius poten tia minuitur crescente distantia vi in quarto nullius sit virtutis. Dous autem fortitudinis stelle Jouis est temperarae comples rionis. Locus namos fui motus medius est inter faturni frigidi tatem 7 martis feruozem. quapzopter in fimulcalefacit: 7 bume ctat 7 quoniam eius vis magis est calefacere ipsegs super alios Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

per celum vebitur auctor est ventoz qui res oriri faciunt vi funt zephiri. Si cum infans nascitur fuerit inpiter in loco martis:erit viri coitus acmulieris iurta leges: Sed fi mars folus prefuerit no aspiciens iouem:erunt eox coplures coitus non secundu le gum precepta Jupiter victus est vi quidam volunt quasi iuuas pater Deioue quozudam e opinio q in 30diaco: nifi alius effet planeta preter Jonem cum calore videlicer a luce folis p folis vi ces Solis nocuis viribus remons: bomines no effent mín violé ter mortales. Quando inpiter fortis foelix: firmus est in nativi tatibus fortuna:7 nati nutritio adimplebit:7 fi fuerit deiectus in nativitatibus: vel danatus deterioratur nati fors: 7 eius vita. der Jouis demostratione: 7 fortinglinem in nono mense a coception ne creaturae: liberatur natus: 7 exit ad mundu. Jupiter domini um babet super epar latera pulsus:7 sperma. Saturnus plane taru altissimus frigidus instarterrae naturaliter ficcus accidenta liter bunudus: berrim9: lērus primi mobilis: 7 naturae arbitrio de altero in alteru esse inferioza oia mutans:adeo malignus est: pt benigni ionis confuctione nifi cum ipfe inpiter est anni domi? nus 7 in optimo fuo effe debilitato ipfo faturno placari non pof fit: quae tamé faturnina malignitas fit lyderi qui liber benigno confucta prossus adimi est impossibile anxietatu tristitiazer lon garu infirmuatu elt sydus fimilatur mellacoliae: Quare infante tunc natū cum dominatur foze influit mellancolicu malignu In foelice fure alioqui agriculturae a reru fimiliu fludiofum magis odem vel minus Secudu q a planetis reliquis aduerfat magif vel minus gbus maduerlarijs par fua malignitate preferti cuz est ani domin obnoriu puto. Saturni stella scom operis sui par tem majore infrigidat suaca marima frigiditate pluries siccat of bumecter. Frigiditas eius marima est, ppter magna eius a sola ri caloze distantiam bumiditas parua perer eius ellongationes ab bumidis vapoubus quos terra emittit. Aez aut fi faturnus in aquario fuerit a mars in ariete boza i enolutionis anni per dief a nocies pluniaz multitudo descedit. Si sagitarius a gemini cu suo isorunio saurnu a marté babuerint al Dania demoniozas visione significant. Amplius si faturnus est in quarta veleam ex

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55 opposito respiciat:ipsag terra suerit pariete tunc natus obzuef fi aquatica aqua fubmerget Si faturnus vel mars tuc fuerint in figuario ab equo pfternetur. Si domin feptime tuc fit in nona vel tertia: 7 infortunijeŭ planeta resperent a loco alto cadet. Si fol super terră suerit în anguloz quopiă adunatus saturno: vel ei oppositus vel ex quadrato eum suspiciar. fortunae planeta cu nemine respiciéte cecutate natus laborabit. Albercurius aux i sex ta offus peius est restimoniu z veri? filuna sole vel faturnu afpir ciat fic se babentes. Saturnus splent dominat bermes auré de rură în die nascentis fine maris fine femine faturno ascribu fini stramioni nocte e po. pibolomeus semper dertră saturno smitră iom ascribit. Alibi bermes nascens in die marti dextra similira veneri fine mas fine femina fuerit ascribit nocte e conerso a reliqua que babza à bebzeus in libro denativitatibo memorat privife of alicums nati genefis, pfcratur veli conderada. Qualitates in super anime natifiquis acutionosce voluerit capitin conderet ter tifi decimi de qualitatibus anime nati claudij pibolomei inquadripartito ? quartudecimu de ipedimetis anime nati. De plane tis icc rco in comune dicere relique espe coru duo funt genera pri cipalia Al Sasculinii filiceret semininii cuq3 planetarii penficula te villigentissimeq3 consideratis viribus, pprie teminina vis ex bumida costet substantia eo qualita qualitas in feminis generali ter inneniatur 7 reliqua qualitas in maribus, pprie femp reperi atur ab antiquis sapieter occu ett lună a venere quibus multus ineft bumiditatis feminas effe Saturnum autem tolem touez ac martem masculinos. Al Sercurium autem quomam in viroq3 ge nere sotietatem babere comperuerut eu prinscue esse nature vor luerunt Diverunt preterea planetas masculminizare a semini Jare secundu figuras que in sui cu sole collatione sozmát. Má cu iph folem precedentes orientales funt Al Sasculmos. cu vero for lé sequentes occidentales suerint semininos appellauere eades ena scoz siguras quas morizonte sormant genera diversimode babere perbibentur. Lu enum in locis fuerunt que funt ab orie te vigilad celi medium velab occidente vigi ad opposition medy celi sub terra suut masculini eo go cu sunt orientales ea mo

det i parte vii ventus spirat qui vocatur assabe : In duabus aut quartis religs funt feminini. Ideo qui parte illa obrinet a qua,p cedit adabor. Amplio qui buo funt sparia er gbus repus efficit quoz alter diefe appe q masculinizat pp calore a vi eius cffica/ ce. Alter vero nor est q femininizat pp illins bumiditate a gete lună ac venerê nocturnas folcaut 2 ioue diurnos direre. Alerz curiu aut verinfoz naturae fociu fecere eu in ozicte diurini in occi dente nocturnă indicătes. Infortună aut viraq sup bos duos dinifere prer q boc no naturaliter. sed p cotrariu secerut. Ilam cũ res cũ fimiles rebus quaru coplexio idonea é comiscent ear rum valundines meliozant. Lu aut res diffimiles comifcent res bus dertructibe minuent eox nocumenti. Db boc ergo fatur nu: q infrigidat calozi diei marte vero q ficcat bumozi noctis dif limulauere. Sicotriusque negoció teperat effectu corrario. plane tarű aŭt qu fit quozucu q dominiu fi fcire lector voluerit balym astronomiae pfessore clarissimi in octava sui operis parie o stel laru indicis orto capitulo cosuler no vedignet. Amplius Sa turnus from quosdam dicit quali, faturitatis numen a boc for fam ideo pp id q in faturnini fyderis afcenfioe iacta vt plurimu femina fterilefcur. Sumu oium fpdus facurnus: Ideogs mini mum videri plinius profitetur a parte finistra girant omnes pla netae excepto faturno g femper in parte gradif bertra preceps figmferum pergens annos triginta. Saturni stella est valde fri gida ideogs mortifera eft enim , pprieras mortis frigiditas for tuna preterea a nati mores ex Saturno a planens reliquis p/ fluences Siliquidius scire lector voluerit consideret capitulus nonum baly in parte quarta de astrozum indicijs quod sequitur particula fignificationus triplicitatis ascendentis quas sequitur capitulă decimum In sciendo partes ascendens z ems indicia. Deide legtur caplin vndecimi. In scoa domo a suis significa tioib? qu' fegur capin it. Insciedo fortuna substétiae. Deide capim feguri3". In 3º domo 7 fuis figuificatioib9 qo caplin fe quit i4". In grea domo fa fuis figificatoib9. Deide is". Infcie do flatů přis ? i6". Ju těpozib" ipedimětoz parentů nati atos Decimuseptimu.in guta domo ? suis fignificatoib9 isciedo statu

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

からいい

ri

ration 105 ac or in city for design min

filiozum: quod sequitur quedam particule. vz. Insciendo tepo! ra gbus filij babebûtur. Ité in tpe quo natus babebit filios 2 i. fciendo numez filioz. Deniqs. rvinj. caplin fequit i apboufinis commens ex multis libris ad boc necessarijs qo fignificationes offorum fequitur triplicitatis quintae domus: 7 ibi perficit qu' ta pars libri in iudicijs stellaz z est finis quintae domus z figni: Que fic stricti egdem volui memoralle vi glibet que iccirco op portuna fibi fuerint faciliter possit inuenire. Simul ne gloria sub riperez alienă Interea peipne notădi funt apbozifini necessarij in nativitatibus: questionibus: atq aspectus existerie planeta. rum appe que vimmarima prebent in natinitatib?. Atqq ittide direrim de planetar capitifor a caudae fridarija: a fignification bus qui fuerint in radice natimitatis in vno loco: 7 in revolutione antin alio: 2 de fignificationibus applicatiois ani ad loca in 969 fuerut planetae in radice: atque de reliquis pterea fignification? que idem autor in ferta fui operis parte de stellaru indicijs pacu te interpretatus est. Interea in ascendente aquario mars mercu rius venus in fecuda fol in piscibus in quinta: luna in geninis i septima Jupiter in leone in nona: saturnus in libra banc genesis Julius firmuis constanter oicit fignificare viz: qui mirabili pol leat elloquentía: 2 qui celeiti ingenio ad oia arcana ominitatis ac cedat. Lubactenus de anno r religs fine quibus pfecte res na talis abfolui no poterat cofideratioibus, p fructo nri enudeatio ne i quo nat? é infans q apud plurios icarco altronomos fiñ oz dine gde innenim? mébrati gfi copuluerim? cosequés est vi de mefe nonulla iccirco parit afferam In phiderauf in relige circa genefiz conderadis: fau i falibile idice n'affirmo. vez fupionb? inferioribulos cu fuis oib autorib peficulate gde conderatis. Raro nos ifantis fatú lucigera altrología mediáte latebit: appe qua olim adeo merito è venerata vt ea qui prediti erant ocos exi stimaret antiquitas. Mostrae vero actaus bomines. De illis loquor qui inter omnia 2 nibil fcunt: obtrectatores : delatores: mendaces: riactatores: qui fi vel tantillum ediderint: quod ab strusum elle sibi videatur statim perstrepunt: statim inflantur statim glios ferre non possunt: canina velut rabic mordaces:

a blacterones born oza taga canú quibus fic innatife: vt non p vertrate. 13 pro cossuemdine larrent: Saxis non verbis essent ob rundenda: Illa vi liberales reliquas artes floccipendunt. banc egdez cam prima puto qua comutter postbabita e astrographia fecudam quonia nostra tempestate: coplures vani loquijs vide ri mallit: 3 elle astrologi ostentarores futiles tenebrioes execlle ip de tis artis abusores. tertia qui liberi arbitrij que prenalet vi non ne cessirant. Sed inclinat astra. Ideo que de genesibus afferemus 13 faepius menstruati fatis audientia detegantur. Interdu tamé mutantur libero arbitrio nostro prenalete. binc est: p valde scie tiam inclination u aftroz conducere nobis existimani: appe bac quafi egide possumus quos astra nobis inferunticus, ppulsar Seguit nuc vi de solis cursu procteris ab bomero acterno car mine laudati. Jecirco ideo primu tractemo quiple celeftif corpis fereni: ferenishmű decus videtur. Incipietes ab anni tanga em bzyone martij menfe: quippe que menhum oium pzimu effe de त्राधा विकास bere band est obscuz proprerea anni ordinatores ratione multiplici confiderata: qua boc i loco longissimu esser recensere atq3 negs presentis id est speculationis: Quintum ab illo quintilem fextum fextilem nominauere. Al artium itaque primum mar ti Romulus genitozi suo dicauit: 7 ab einsdem nomine martium ipsum appellanit. Dscopboria antigtus popa a ferendis ramis atio vocitata martij mense celebrabatur: que Ebristiani quasi morez foleniter or plurimu martij mense paladios ramos seretes vide tur imitari. Al artius capitis fibi fignu in quo anni est revolutio De arietem vendicat cuius quide maxima vis est in capite. Enmita rca 169 93 fol in anni revolutione babuerit posse actestimoniu in illo an no a fuerit liber ab infortunis fignificat melioratione tunenatif 1118. fubitantia z bona itinera z fi cum boc fuerit in aliquo angulozuz ab ozbis quafi capite regia maiestate testimoniu est lucri como OSCT di 2 bonozis fibi vendicandi 2 cuiuspia forsam cinitatis vel secte fine societatis caput erit. Sed si planeta suerit infortunatus acci dent nato a regib? tristitie a labores marimegs fi sol infortuna 100120 eus existes in quodă anguloz Interea qui briusmodi, prime se quétia in plurib veteribus repper codicibus varijs téposibus ace6: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

varijs manib9 litteris comedata.negligentia nibilomin9 eniq3 di turnitate obscura: uolui nó eo gdem qui iccirco ratione vadios argute conderată uidere. Si ne în sua presenti professione liber (rm moond fit bic noster fincopatus in lucem ferre : opere pretiu a semimar tio vel circa in kal'apzilis filicet sub celesti aricte natus erit no di nes:nec pauper cito irascetur cuo nisi maledice sibi respodeatur placabif voctrine cupidus: 7 eloquétie: ellati: varij: mobilis: 7 fe Itini animi erit .fortunis multiplicibus:marime ,ppter feminas: afficiet mendosus per indega erit incredulus. magna pollicebit parua perficiet.ad magna reru momenta satagente animu baber bit.negociű aűt:reigz perfectio ab eius lóge cupiditate distabűt aucupijs piscationib9:2 venationibus gaudebit. fornicator erit z Damnű patietur:pzo amicis scadalizabitur: ab inimcis infidi abitur: ab affinib? calumniabit.er pluribus mulicrib? filios ba bebit . Sed primogenius no erit logenius in tibijs sentiet lesio one:e quadrupedibus discrimen patief ab equo prosternet: 2 ci catrizabitur. fiante trigefimű tertiű annű vxozé duxerit multum eius coditio vegradabitur. ppter agfitti fium luoze: 7 litibus afficieur.per vrorem scandalizabitur.genez: 2 nuru videbit: 2 per inde ad celebritate exaltabif. ex proximi infortunio et morte ei res augumétabit alienis laboribus gaudebit. De aduersarijs vindicabit .egrotationes patietur .vnde fi euaserit: testimoniu er costellatione babet uiuendi annos octuaginta onos:et mense dimidiu fi deo placuerit. Sub eius aut figno nata puella erit ira conda:inuida mendar: nubet. Sed viru fuu relinquet. 7 alij ad berebit melioze fi vixerit foztună recuperabit. Signu babebit in facie. sine in capite Al Sater filiozu erit Sed primo genit? viu no vivet. Al Senfibus octo ab annis trigita gravé egrimonia patief onde si enaserit : Testimonin ex costellatione babet non breuis: nega longissime tamén vite future. preterea túc viriusque sexo nav tis martis dies. 7 faturni crut meliozes. ionis vero mali: Reliq mesti. Itetuc nati in boc marine arietis nature sunt relativi: o fi cut frequêter arieti recidif: ? crescit lana sic isti frequêter propter eorum instabilitate amissis sinis bonis aliena recuperant in boc mense sit vernu equinoctiu Alarcij dies peculiares duo dicun Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

tur eiciaci . videlicet primus intrante mense: 2 quartus excunte. alibi repperi martij menfis infelices effe quartudecimu: 7 fic fuc cessine viq3 ad decimi noni. Al Sartin sequit aprilis ab apiendo quan apilis nominatus: mensis quide floriser frondiser pulcby pulcherimus iple orbe vbiq5 reddens.tuc onis ager tunc onis nur fe as: diff ve it tive ba parturit arbor Tüc fronder filue tüc formofisimus annus: canit poera. Ad aprilis preterea billaritaté accedit o celú nubibus du du obductu z mare quod quafi claufu fuerat nauigantib? terre 93 pernatemperie plantaruq3 passim aperiunt germina C. Aprilem gdam a spuma nominatú volunt quam greci appon vocant. vnde venus appositit dicitur. o er spuma otta credae tur.ex venere natu aiunt enea: qui veneri matri aprile non fine ge niali rationedeuouit. Sic factu est: primi duo anni meses mar ti: 2 veneri geminis tanq vrbis principibus dicati fuerit. Apri lis mése mulieribus, pcedenbus venereis frondibus cozonatis oli facrificabant. Dic menfis ab egiptijs pharmutius appellat? 10 boc mente: q z cronicus olim est nominatus a sesqui vel circa ad femimain foltanz ferenat Iccirco prestantistimus baly astrono. bus mus. Quado solingte i taure in renolutioe: 2 babuerit teltimo nte nis niu enle miñ a posse in ano: a suerit liber ab informnis sup terra a aspere ritascendes babebit qu'videre cu regibus: 2 villitate ac lucruz z fi fuerit iforunatus fignificat quatinget eu pene triftitiae 2 las bozes ex parte reguir fi cu boc fuerit in aliquo anguloz peius ? affixiuserit. iRurlus taux fole lustrate natus litigiolis erit z au itira dar que facere poluerit, pperabit libêter amicis sua bona como ed dabit Fracudioz i adolescetia viunerute ac peregrinus erit suos enim relinquet 7 cum extrancis vită oucet 7 administeriti bonus ıno pueniet and circa vigefimu quartu fecudari fibi fortua incipiet p mulieres ditabit vroze q vestinata ei fueru no ducet sed alias 1115 be qua ad aliu fit fermo babituf: officiolus erit: alioqui beneficio 9 113/ ru imemozerit z igrat9 aliud dicet: z aliud faciet inimico z suo z Relig vetor erit canis nibilomín9 morfu leder, p mulierib9 scadaliza, bit :ac tristitia multa patiet ab egs moetu ac detrimetu bebit ab ig fi aq discrim patiet ano.3°.vicirca granit egrotabit veneno nifi ca piet boc nerit turbabit. vn fi enadet anno .33°. vel grto feu circa fortunis babüdabit z eraltabif ad dignitaté aclógeu erit si deo placuerit cult/ Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.5.55

Bodem tepoze puella nata officiofa erit a laboziofa alioqui linz guae erit petulantis 7 médacis. Quicquid facere conabit faciet: pudozis infamia patietur parentu bona poslidebit. Aez oiu, p prerea cuz aduerfarijs litigabit. Ab anis quordeci in meliozes partes peruenier plures viros experief: 7 liberos babebit ad lo ca ignota transferetur plures ad eius confilia confluent mulie res:a quadrupedibus ledetur multű egrotabit:ános viuet ferav gita vel circa fi deo placuerit gemā ad digitum ferre iunabit. Lu nae dies viouis veriusque serus tucnatis ve plurimu sunt melio res: dies vero martis mali. Reliqui afit messi. El prilis peculia res dies duo füt eiciaci: vndecim fcilicet ac duodecim : alibi de cimu infoelice effe legi. Rurfus alibi ferru gnudecimu: ac vige fimű. Item alibi primű aprilis diem infoelicez peculiarites effe inneni Aprilis dies babet boras, riiij. nor decem. ADaing fine a maia mercurij matre: fine qo Romulus populuz ro. eo menfe in maiores diniferit a inniores fine ab actare maiore deindegs in niore iuniu mallis appellare in mensi ordine tertio nature quo 93 mibiliber ratione locare boc mêle a dimidio nepe vel circa ad felgiuniu geminos z phebus iple amplecui Jccirco baly. Qua do inquit sol in renolutione sucrit in geminis 7 babuerit testimo nius 7 possein anno 7 suerit liber ab infortunis 7 super terras 7 aspereritascendens vel fignu applicationis. Sic incremetum 2 bonu in societate acenutritis 7 forte, plez babebit. Et sifuerit in fortunatus accident ei trillitiae z grauamina ratione box predi ctorus neceius petitiones complebunt. preteres cum eltingemi nox figno fol Matus parentibus formofior mifericordiofior fa piens ingeniosus alioqui iactatoz erit ad loca extera permea bit libenter peregrinabitur vin patria non permanebit finane gocia puipendet fortuna varia afficietur pecunia publica cufto, diet mediocres viuitias possidebit alienis mulieribus abutetur canis morsu ledetur igne viferro cicatrizabitur equora tranabit annos circa. prvi. peculiu ei crescet ex quadrupedibus egrota. tionez babebit. vnde fi euaserit: segz a discriminibus cauerit erit longeuus. Eodé tépoze puella nara laboziofa erit: 7 aliena bona năcifci, peurabit erit Intelligens billaris acliberalis falfis nibil



nertetur. In aquis moetu babebit ex veneno tornone nifi cauen rit patietur:latente pecuniam Inueniet:ante quadragefimu anu fibi peculium crescet a dives erit aclongeuns Si deo placuerit cuius omnia subiacent voluntari. C Eodétépore puella nata erit formofa fine faltez agilis cito ira sceur citoq3 placabitur prudes erit officiosa 7 iocosa ac verecu da aliog fagar 7 fallar erit aliud enim vicet 7 aliud faciet . Sigs obsequifici secerit ab ea ingratitudine sortietur cius aeras labor riosa erit cicatrices patiet canis morsus ledetur ab alto cader In aqua periculum babebit Intestinoz bistéperantia patiet ebzia erit primo maxime partu laborabit: in becillem pariet creatură fecudo partu valentios erit: 7 natus vegetios. Sed perículo erit in pueritia mortis obnorior infamiae nota culpabitur: 7 ad bo nozis discrimen:ac Satellitt moetum beneniet. vigs ad annos rrryi plurima diferimina fubitinebit: a ab oibus euadet: de fuis inimicis phionem fortietur per viz fuum ad aliquam dignifates perueniet: 7 beneficia confequetur viuet annos centu fi deo plas cuerit. Atriulas fexus tunc nati mimicox victoria gandebunt: 2 bonam tandem fortuna nacifcentur. Dieflune Jouises venerif eis dicuntur meliores: Abartis vero mali: Reliqui antem melit exceptis duodus Junij peculiariter infoelicibus vz vndecimo 2 sextodecimo. Alibi repperi decimu intrante mense: 2 quintun decimu exeunte. Rurlus alibi legi. Infelices effe primu: fextuz ac seprimuz. Junij dies boras baber quafi serdecim nor octo: ? parum plus. T Julius a Julio celare: qui pompeiu superauit: nomia? è Ju hi mense in sua regia Sol flagrantissimus spatiatur: Quocirca rursus abenragel. Quando solinquir in revolutione alicuius an. ni fucrit in leone z in aliquo anguloz in bono staru ab infortunis liber et babuerit teltionii in ano: 2 radice corpis fignificat fanita temer vulitatem ac lucrumer fi infortunatus fucrir domi firae ac cident ei volozes: 7 fi fuerat in boc statu remoms ab angulis 7 in fortunatus: 7 super terram bae infirmitates minores: 7 lemores erunt Matus a l'esquimlio vel circa cu Sol va est in leone: USa gnanimus crit: 7 audar arrogans: 7 palam loquar superbus de



Ante obitum nemo: supprema funera deber. Fluxu fanguinis patietur: canis nifi cauerit morfu ledetur. pere grinabitur a combustione aque presertim seructis bolore pel pe riculum babebit ab alto cadet . Ande fi euaferit:atog fi dens vo luerit: erit longeua. virius greens tuncuati erut in constantes 2 misericordes. Solis dies martis: 2 mercurij sunt eis meliores. Dies vero faturni mali. Reliqui aut mesti. Erceptis Julij duo bus infoelicibus qui peculiariter mali babentur. vz primo z vn decimo. Alibi legi eiciacii effe tertividecimii mense intrante 7 de cimu exeunte, alibi legi Secudum fextudecimum: ac decimumo num. Rurfus alibi legi tertindecimu: 2 vigefimu: nec non exce ptis pariter augusti duodus : qui peculiariter babentur inselices videlicer primo 7 secudo alibi legi augusti primu vie lune: Itez fertudecimu ac decimufeptimu. alibi legi decimunonu vigefimu actrigefimű. vigefimű aŭt pzimű equide in meis negocijs vt plu rimu discriminosus iuneni. Julij dies baber boras .rv .nor.viiij T Hauftus a ferulis prius nominabat ab augusto cesare a nov minatus elt .boc méle vi tu meliflue Francisce petrarcba:laură: qua nibilominus vi amantez decer: virgine femper canebas arc tiffime amplerus es virginé phebus amplection: Quocirca rur fus baly Quado fol in revolutione inquit fuerit in virgine: 7 fup terra a aspererit ascendes a babuerit aliquod testimoniu in reno lutione natifignificat fanitatem: 7 gp. peurabit: 7 petet lubitans tiam acooctrină a fi cum boc auxilius babuerit a fortunis in voi luntate a peritione fua ems perficiet voluptates: a fi babuerit ibi testimonia ab in fortunis fignificat informinia 2 go non complei bit of voluerit marie si infortune testimoniu babuerint in reuo lutione Preterea natus ab augusti reliquo cu fol vz'est i virgie ad ferquigorpia domicilofus ingeniosus verecundus iracudu? appereace tic magis : 63 per aliam câz magnanimis a in arte : quá optanerit folerferit a cupido prima coinge no obtinebit de suo peculio detrimetà babebit suos si viverit inimicos supabit: meliozaté pora confequetur 7 suas fortunas crescere videbit in alienu locu intrabit .ceteru incubit ei circa annu feptimu magnu discrimen ex aqua presenti vel cu mortis periculo egroratio pno Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

h enader annu circa tertiudecimu ei fortuna incipier fecondari ni bilominus in aquaturbabitur Quicgd sciet non celabit often tator 7 in anis glorie cupidus erit morbogs seu serro cicatrizabi tur. Lodem tépoze puella nata ingeniofa erit iraconda verecon da pudica familie fue faluo pudore beniuola officiosa laboriosa es fed officioru negliges animo provido quodcugz volueru faciet duo annuz circa quintudecimu fataget ot maritet primuz quez cucu pinerit viruz non obrinebit eius primogenitus vitalis non erit a mulieribus maleficia a beneficia consequetur In aqua turba bitur ab alto cadet bolozes patietur ferro cicatrizabitur moztife re violentie discrimini erit obnoria unde si euaserit peculia obtiv nebit parias nibilominus prius fortunas experiet apancipio rum domina ad dignitaté perueniet a senectuté si domino placue rit. Atriufos ferus túc natiadeo turbationes maximas patient o pir relistere valebur. Solis vies a mercurij in nativitate scili cet funt eis meliozes. ADartis vero mali. Reliqui aute messier eeptis duodus septembris eiciacis videlicet tertio rundecimo qui semper mali perbibentur alibi legi tertin itrante mense 2 de arc fup cimuz exeunte. Rurlus albi primu quartu quintuz decimuz le rtum decimuz a nigefimű fecundű legi . Rurfus alibi vlamű di em lune septembris infaustum esse inueni : Augusti dies berbo Septenber ex eo dictus est op in recto menus ordine septimus fir:boc menfe fol libram ingreditur quocirca rurfus baly Quan do sol ingrin revolutioe fuerit inlibra super terră : 7 babuerit aliz ritibi quod teltimoniu in ano: natus faciet itinera 7 scies bonuz in illis inneribus a statusolis in se ipso a plaetaru g comirtioem babue euo rit cue e preterea natus a femi septembre cu sol scilicer est i libra ad semi octobré vel circa fortis erit : 7 potés insermone in bomi nozumoz negocijs bonozabilis z prelatus erita maioribus bo grie: norabitur ignota loca permanebit z fructu consequetur: Secre by de tum suu in mente bene custodiet :quicad pollicebitur raro serpabit: nabit ab emulis infidiabitur: Anno quitodecimo vrozez ducet que tamé vel cito mozietne vel eum relinquet alibi legi vyozem anu anno trigefimoquinto ducere debet : quá fi ante durerit non ob pno k iii

tinebit a proximis ledetur : qui ei benefecerit ab eo ignozato erit nibilominus moztuozu rebus ditabitur:lucru ei dabitur granist mumnibilominus damnu patietur iurantibus non credet egru monia babebit in capite: per feminas ditabitur adeius ofilia mul ti confluent ab alienis animalibus lefione substinebit :equos:7 bones acquiret: ex quibus de inceps damny z iniuriaz patietur propter seminas aduersis casibus afficietur: Si ad anos prviija peruenerit. viuet mor annos sexaginta vel circa fi deus voluerita Eodem tempore nata puella Amicabilis ac billaris erit ad igno ta loca duceiur. Airo suo gaudebit. Si psg ad quintudecimus annu non contrabet matrimoniu maritari deiceps negliget ano peregrinabitur. Anno trigelimotertio vel circa secundabitur ei fortuna a bonorabitur nibilominus graniter egrotabit combustionem sentier. Unde si euaserit vinet annos circa quinquaginta 7 plures fi deo placuerit. Detobris dies duo peculiariter funt ei ciaci va tertius a vndecimus. Alibilegi eiciacos elle territi men se intrate Et decumi exeunte. Alibi rursus legi. primu septamu Sextudecimu: 2 vigefimusecuduz. Detobris dies babet boras deces a paulo plusaior ghi quordeci Derobre a superiores me fem. la suis sibi Domitian cognomentis ascinerit nibilominus ingularo illo sua fibi rursus op ille in mensiñ ordine seprimus biç octauns firmomina refumpferunt. boc mense phebus suis sagiv tis appecupidineis minus validis scorpionem ferit:negs nocet Quocirca rurfus baly. Quando fol in revolutione inquit fuerit In forpione: 7 in aliquo anguloz in bono statu presertim fi fue rit in medio celiza babuerit aliquod teltimoniu in renolutioe Si gnificar q babebit dominiù regista babebit boni lucrum a in bereditatibus incrementum: 7 fi remotus ab angulis fuerit: 7 fal nus ab infortunis: 7 damnis: 7 aspererit ascendes. Intromittet se de laboribuser populandor societas: 2 confanguinei cius le tiriam: 7 bonum babebunt. Pozeterea natus a sesquioctobre cu fol vy est in scorpione ad sesquinouebrem: vel circa fortunatus p fertim in fornicationibus crittaudax:7 amicabilis erit:aliog bla do sermone occeptor: aliud enim dicet : 7 aliud faciet formosus telmoanino oncere deper squa flante durent non o



In inventute infidijs plurimis erit obnoria filiozū nibilominus mater erit 7 parentus bona possidebit. anno .rv.vel circa debet nubere:multuz egrotabit occulozu pastione afficiet. emulos ba bebit :arga bamnu per inde patietur viuet annos circa lere fecti dum natura suam Si deo placueritytrius fexus tuc nati incon stantes:instabiles 7 in suis negocijs wariabiles bone nibilomin? semper erut coscientie: a misericordes: alijs meliores: ozeis alij: Dies lune a veneris pecculiariter vicunt eis meliozes. Dies ve ro martis: 7 saturnij mali iReligni aŭt mesti erceptis duobus de cembris eiciacis qui vt plurimum mali dicuntur videlicer feptis mo: 7 vndecimo. alibi legi tertium: fextum: decimu: feptimum 7 vigefimuz fecundum este infelices. Rursus alibi decembris eici acos effe septimu intrante mense: 7 decimus exeunte:infaustuos vltimus diez lune decembris incodicibus pluribus legi veterv bus. Interea precipue noster abéragel audiatur. Quando soli revolutione fuerit in fagitario: 7 babuerit testimonis in revolutiv one: 7 fuerit in aliquo angulozus acin bono statu. natus babebit bonum a letitià a prolez illo anno. sed si suerir infortunatus acciv dent el tristitie multe a mozient estaliqui ex filis fi eos babuerit. Rursus idem autoz. Quando sol in revolutione air suerit i capzi como a babuerit posse: ac testioni i ano Significat istrmitates acoolozes tristicias multas vilitatem a modicu nomen a genat? affociabitur bominibus ifeziozis conditionis: 3 ipfefic Matus in semichoo cu sol filicet est in capricorno suspitiosus iracidus la bonosus a fornicator erit alienis rebus abutet litibus verabit quadrupedum buctoz erit pzimā vrorez non obtinebit mulium infidiabitur in iuuentute multis bonis babundabit. Annuz cir ca fextu decimum peculiuz ei dabitur in omnibus constans me te fortis corpore feror a puellarii amator erit presertim pauper quapropter egrimonijs ac volozibus affligetur. Lodem rempo re puella nata metuens erit cito erubefcet atrib prefertim domi nis fructū babebit fuos inimicos vel potifimuz inimicas fupera bit in inneutate multu peregrinabitur vel monacabitur occulozu passione angetur tamé domino cocedéte viuet anos circa lerre. Dies martis a faturni funt eis meliozes Dies vero folis mali.

Reliqui aut mesti excepis ianuarii duobus eiciacis primo videli cet a septimo alibi legi primu mense intrante a septimuz exeunte Rurfus alibi fecudum quartu fertu vndecimu quintuz ? vigeh mum quintu infaultos effe In non nullis veteribus libris iueni Agenucad nativitate que ab bydra mibi ad pisces transit carba clismi quide secudum magnum philosophii causa age inos accer damus Luz aquariñ phebus copescit natus anicabilis : r cupi dus erit in vanu non credet graniter ac din egrotabit in aqua me tum babebit annum circa vigefimum tertiñ ei quafi verides ari dere videbitur fortuna pecunia ei dabitur loca varia acertrea pa grabit : 7 fine lucro revertetur alienis laboribus dirabr. Sed liti bus prius valde verabitur: Mater filiozū erit viuet anos circa B ny di univebit rrrrr. secundu suam naturan a plures si deo placuerit. Idee terea de nato cuz per saturni domů bumidá sol spatiatur In qui buldaz alijs veteribus codicibus legi videlicet amicabilis erit z verecundus in credulus danum patietur :primaz sponsam non obtinebit meliozem locuz recuperabit a suaz cóingé de malo ad cci bonum ducer.mutato loco voi natus fuit :alienis laboribus ad pri 128 divitias perueniet terras multas peragrabit ledetur a ferro. Si vigs ad trigehmum fecundum annum vixerit supervivet annos quinquaginta vel circa ingram natura fuam. fortuna fibi fuam z bonozem creseere videbii Diez lune caput non lauet Bedem tempoze nata puella delitiofa erit et pt plurimu peridica que le dicet factură faciet cofiliu bonu de filijs babebit. Attame us la linbus 7 advertitatibus affligetur peculiu ei obaitur ignora loca permeabit annuz circa vigefimu fecundum prosperiorem fortuum nam fortietur de quadripebibus damnum patiet nato mari erit cir/ coeua inrta naturam fuam Si deo placuerit. virtufoz ferus tuc mé nati ditiffini nues Sed boni fotij arcani z fideles erunt Dies lu per ne z veneris funt eis meliozes Saturnij vero mali. Reliqui aut menfli exceptis februatij duobus eiciacis quos fama est femper malos este videlicet quartu intrante mense a tertium exeute ali bilegi quintudecimus fextumdecimum decimufeptimu z proxi me sequentem esse in faustos dies Sunt qui velint eiciacos dies quotos liber intelligi semp vebere mensib9 exeuntibus non aut Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

îtratib? ADeli? tri ijs oib? egde celeo eos feiir qa stellaz i pla netaru ifluxib? Tha tepox peesiu fine dieru nuero dies aiut feli cităi pl'equerfo pterea Dii igr baly fol i fuolutoe fuerit i piscib? abuerit testioniu a posse i illo ano a isomatosit natobebit mitas tristitias sin iure 2 forte aliquatulu boi Itaq croica:natoi cauda: cu fol v3 pisces iaurat cupid9 2 p inde vag9 amicabil'offitiosus: iocosus lusor deeptor a fornicator erit arte musica dectabit i ius nétute suox erit negligés negotiox cu, pbis viris vsabit nibilomi nº alia dicet a alia faciet Aliog viduaz mifebit a pupilloz pecu nia latete seu priofi gd pia incier vel inetu vsurpabit In sua sapie tia nimif ofida fuofoz pide bostef n extiabit ligua audace a fortu na qui bebit ex snia dines erit a p pegrinu boies magna vis pecu nie naciscet. pina sposa nobisebit vbi nato en pmaebit. Si anos 32. virerit erit logeu "fi de voluerit. eode tpe nata puella: erit aio feruida: ptueliola: litigiola: a fortual varial expiet oculox passio ne anget pudous ifamia somet viz suu relingra cu alio pegria bit. Stoaci Et micis tortiões patiet. Dies lune Et veneris füt eis meliozef. Dies vo martis. Et faturni mali. Relig atmeffice cepto plerti lep gutilunio. Quinu fuge: pallidus ozco: Deumei desquataeingt vgili? vtriusque sexo tuc nativarije casibo vera, bunt: In gb libitie suspitio ei iunetute. Interea nemo mibi ve li successation i phabitis Dei volutate dieb bois moerito ade polueri Minix bec ipugnar demetis atq, puanis eiciacos dies babere supstition est. De qb9 qui métione secilocus me admo net iccirco q i veteri quodă codice reppi que ab occultate posses fore pcib9 pecuiaque vix extôfi pala facef. vz. Augurior: Decief audito:lüine:clagor: Jauari?:februari?:marti?:aprif:mai?.ligt alustables:coluitacol repente:galeutium tiuli august tepreb octobenouéber becéber nondu é: q oi méle nalit ouo dies fut eiciaciin gbonafci:at aligd icobar. Infaultu pbibet. Eos eq de theologon la finia fit: ces viel bonos a bono do creatos effecti ad babudate cautella 13 a bono deo dies oes creati fint: appe a 7 falamadras: 7 bafiliscos creavitmotados veli. Itaqa sciedus eft ge pria fillaba.vz.au. sernit Januarij prio dicia aut est pria littera alphabeti: 7 Januari? ex co ébabit? prim? anni mcfis. q ante numă vltim? putabatur deceber quo ri postex gde ordie

semp existiatus e. Muma figde solis cursu viligent exglito Ja nuariu primu: 2 Februariu fecudu addes fic successive reliquos ordiauit. Januari? a Jano or: que aiut gde fex a filnestre cultu. In vrbanuzciuilegs mutalle pinde iplum bifrote fingunt appe alteră er altera vinedi nozmă polinit. Februari? at veluti lustra tois explatoifes mélis equ nomé ipm fignificat nouo.n.tuc facri ficabat germie: a lupcaliox celebritates q vi plurimu lustratioi e pria pagebat. Schafillaba é gurioz cui? pria léa é.g.g. autest septia lea alphabeti. Itaq prim? a septim? January dies p buc ordine füt ciciaci. pm aut itelligit ve nonulli putat. Intrate mefe feptim? exeute. Decies scoa carmis victio alij men Februario. v3. fuir. Sic aut. o. e grea lea alphabeti. Sic gre februarij dies éciciac? cies éfcoa victiois fillabarcui? pria liu é.c.c. aut êtria lfa alphabeti. Itags terti bies exeute scom matore opinione se bruario é ciciac?. Sicos subsequérer 80ib? alijs dictioib? é itel ligedu gru gliba inria pscripiu ordine fuit suo men. Interea me mini me legisse eiciacu die ce lune vltimu sebruarij. buiusmoi dies ifocliciores faciut i fignis plerti a ifluenis malis mali planetae. Infug memini me legisse tres pserti et i ano quolibet discrimio sos dies gnäles vz ebdomade tertin Janario exente. ebdomad pmű aple intráte z pmű quoq3 augusto itráte. Ijs supficiali tá qq libans appe leutoribo nuc,pfundio o buana geneñoco date disputabim. Din singi? qda erudimeta dipatio buane vite eo/ deipo smoe nu libi mibi mutato susq 893 tradidum que i aliq b9 veterib9 codicib9 reppi 2 qm bec iplares é quocirca marie follicit i gen? bumant bi loco pontlimi: oiuio pa? cu philofo phie moarcha rpiano auxilio iuocato o buano euo paulo abstru housputabimo. Do petua mudu rone gubnas. terraz celiqa sator quep ab euo. Fre sinis stabilisq3 manes das peta moueri. Da pr augustă meti psedere sede. Da fonte lustrare bom. oa lu ce reppta. In te pipicuos ai defiger vilus. Supftitio feu vaitas nemi videat Sibbuana vita tractatur? q oipotes é breui vings orone di auriliu a luce i ploraneri. bic figde fidrib? taga arufer i copbehbilille la spus iltris qui viat efficacib Tricu builtate ve par ébuanis pcib9 a buani pariter ad bonu ofili mutatioe sniae

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

Pié

uu

nof aio fio

ficer

mei

era,

rive

BOIRS

dmo

possel

recief

lige

eptéb

esfüt

oseg

effem

fis. q

divine illius nempe omnia dei opera infinita bumanu intellectu longo internallo precurrút: nulla facta mutatióe mutatio ad spe culi quide aporbelesma videat cui si inquata bominis facies ofte datur in quinata quides Si lota nitida eades nulla speculi muta tione facta representatur quippe cu animă intelligentia scientes 7 ratione sapientem vi inquit plato deus genuisset sati legez eidem dictitate colcientia docuit. fati aut lex buiufmodi ac deus edixerit Sibocegeris tu mo iustu necessario sequetur illud a econuerso. Mépe illius vel buius nostre est optionis electio. sy dere tin inchi namur. Lins aut observatio vi scribit in quadripartito pibolo meus er loco albileg veozu que super albileg potestaté babuerit nec non et stellaruz interficientiuz locis confideratur. Istaru ve ro reru vnius cuius qu noticia est vr subiungit. primum nang no bis scire convenit quod loca albilegilla sunt in quibus stella cui ius dominiu fuerit albileg else opoztet bic aut super signuz asce. dentis que est a quings gradibus qui super ozizontez ante ipsum ascenderat vsg ad.xxv.g adascendenduz remaserint z post bos gradus qui in bozuz triginta gradufi dextera exagona radiatioe construnt qui sunt domus fortunij At bi qui sunt i eoru aspectu tetragono que est medius celi super terră a gradus etia qui sunt i eorum trigona radiatione qui est locus qui neuz appellatur nec no a gradus g funt in eox oppositioe g é occides box sur id qo ad pmittedu puenies estreo q fortioris auctoritatif existit 3d ce vicif. qu'é celi medit sup terra Et post boc ascendens deinceps id quod celi mediu afcedit: 2 post ipsuz occides ad qo celi mediu precedit. Dinne autez quod sub terra moratur bacin retam pre clara Er ercellenti pretermittendum fore decreuimus: preter id quod ascendens super terram apparuit. Illozum vero que su praterram funt figna: que cum ascendente non colliguntur. ob. fernanda non funt nec etiam fignum ascendens: ante ascendens quod laboris domus appellatur. Db boc: quod cum bocetias quod ab angulo remouctur: eins fortitudinem ad terram proue nientem spissus: vobscurus vapor qui ad ipsam ex bumiditate terre ascendit disturbat: 2 destruit. Apostea convenit vi quatuoz dominantia: que sunt sol: luna: ascendens: pars fortune eoriga Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

locorum dispositores. Albileg constituamus partem autem for tune sciemus finumerum: quem innenerimus a loco solis. vsq3 ad lune locum in die ac nocte acceperimus: 2 ab ascendente inco bando illius numeri gititatem scom fignozum successionem co, putauerimus:7 coetera.vribide in capitulo decimo de vitae spa tio continetur. Meterea in libro abrabae bebrei 8 nativitatib9. Iccirco plurima tractantur: vbi post figuram que ostendit natū debere este astronomű: agitur de vita viga ad figuram que osten dir natum possessiones multas babituru:necno in libro abdila, zi plagogico:g of alchabitio de magisterio indicion astrozu:vbi de spatio vitae in nativitatibus scite: snbiliter quo disputat: Quo circa insuper i eius opere de altronomia complura desferit albu maffar:baly 3. Sciendu interea est: cu puer in oztu suae natini/ tatis leditur multif in complexione:raro viuit vltra menses septe 7 fi acciderit ex materia bumida egrotatio augebitur in augume, to lunae: eo qui tuc omnes augent bumidirares corporus inferio rum. Senilem inuentă premature moris fignu effe Lato pdini nauit. vitae brenis figna Aristoteles ponit raros detes prelogos digitos plubeu colore: plure (3 in manu incifuras nec ppetuas. cotra longe effe vite incuruos bumeris: 7 in manu vna onas inci furas lógas babentes: 7 plures en trigintaduos détes babétes auribus amplis Triceni bini de denb ingr plinius viris attri buftur excepta turduloz gente: gbus plures fuere: lógio2a, p. mitti putătur vitae spatia seminis minor numerus. Rursus a li nea manus que incipit a montel indicis 7 p palme medii rendit ad restrictă ellici logeuitas seu vitae breuitas potest. Si.n.baec lmea fit fatis loga ua quertendat ad restrictă vel iurta: 7 sit conti nua einside latitudinis p totum beceter lata: 7 psunda: 7 bene con lozata logenitate fignificat: viteq3 fecuritate 7 animi audaciá : at-93 coz optimű: beneg3 vispolitű. Si vero fuerit viscontinua: 2 nimis brenis talis vir raro vel nuquad optatum aligd finem p ducet. Si quedă lineac paruae feccent linea vitae tedetes ad mo tem policis:malu minant. Si aut ad cocauu tendat: 7 fint valde rubee irā fignificāt: 7 fi supra dictā lineam vitae sint quedaz gra na rubea: vel pucture inozdinatae nudant bomine valde luxu

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

0

oof nice mi co of dee eps din oze

liv

b

cn9

1133

Mue

rate

1102

riolum:7 contentiolum qui forsantales moturus est lites quai propter languis effundet Et li apredicta linea vite descedat alia linea r ertendat se viga ad oigitu auriculares : vel proper fir qua fi flexatalis periclitabitur vel vulnerabitur a fi bec linea vite ba beat sub se quadă lineă paruă scindentez ipsaz z respiciente bra chius ac manus partez: Erit iste in periculo amittendi rem pro prer qua quafi veller porius vită amittere Si due aut linee fue rintiurta linea vite iacentes in fine montis policis fignificant bo mines natura sua movituru a si queda linea bescedat ab ista linea vite: 7 iungatur cu3 media naturali talis vulnerabitur vel vulne ratus piclitabitur a fi ab ista linea propeipfius incura cum me dia naturali descendat queda linea ad mediaz naturalez in ferius respicies Istea lancea vel sagita vulnerabitur. Si aut quedaz linea seccet predictaz linea vite in infertori parte versus restricta faciens gda parua cruce cu bono colore reperantie : 7 boni finis figuum é: Frem quando media naturalis longa 7 jextenfa é ppe montes manus fignus est audacis o longe vite et fi victa non ex tendatur vígz ad pectul man? . Sz recte er opposito medietatis medir a ibi vniatur fignificat bomines praue vite a valde iunenes mozientes Idez fignificat fi plicet in mediciate predicta opposi ti medij z supra dictă lineă extendatur in giz Ita op transeat to tū montez manus vioz ad percussionez manus 2 viterius: bomi né loge vite fignificat Sz i senectute egété Ampli fi bec linea to tuofa a discotinua atque obscura sucrit a no circuscripta lomi nes a feris interficiendu fignificat: 2 fi unta banclinea in fine ipfi us fint one parue linee conuncte ex ferro vulnera fignificant : 2 fi infine iftius linee crur qua parua: er opposito medij vel auricu laris reperiatur fignificat bomine infra annu vel cito mozituru Silinea méfalis rédens ad radicé i dicis babeat ramos rectos fu pratendentes Signu eft craltationis 7 bonoris indivite: in pau pere aut gradatis afcentionis ad policia: a fi dicia linea fir nuda fiv ne ramis tendens ad radice indicis bomine infortunatus fine di uitijs vel oure vu lnerandu fignificat a fi bec linea fit coniuncta li nee captis a linee pite a deo quife tres lince faciant phuz triagu. lumiglis bemoin canto critoiscrimine ac timoze of sevinuz esse penitebit. 7 fi bec linea coiungatur cuz linea vite: 7 fiat augulus ex ea 7 non sir ibi media naturalis talis bomo decapitaban. vel ex in proviso graviter vulnerabit: 2 fibec linea respiciat media3 naturalez erit în perículo 7 timore mortis. S3 bene enadet Am plius fibeclinea inter ouos digitos se extenderit bominez vulne re moziturna fignificat a filinea fuerit crossa vulnera ostedit foze capitalia Si fubrilis in partibus inferiozibus Si rubea In pe croze Si auté multe linee fuerint iurta policem multa vulnera in innentute fignificat Si inrta lineaz captis In infantia Si que dam linea interfeccans menfalem veniens ex quadragulo a ver sus superiozes pattes têdens in capite sui cruce parua babuerit Signü est violente mortis ex parte bonoru suorus a si quedă li nea venerit a linea vite interfecans mensalez fignificat bominem merito forsam violenter morituru . Itez si quedaz linee pue fint iurta radicez menfalis:egrotatiões i prima etate fignificar Si iu rta mediu i media Si inrta fine in vltima etate fignificat z fi tales linee procedant a parte superioriterit egrotatio excollera Si ab inferiori exflegmate. Si aut ex parte media a tendat ad superior rez parté: ex sanguine a si magis versus inferiore ex mellancolia. Si autem tales lineae in mulutudine reppiantur In parte supe riozi magis qui inferiozi Et fint in fine melalis fignificat moztem ex collera a specialiter filinea mensalis tendat ad par tem supio remappropinquas cordi. Si aut fuerint plures a parte inferio, ri:erit mozs ex flegmate. Triangulus manus equalifi angulozu babés lineas pulcbras 7 bene coloraras ac rectas Signu ébor nae nature sanitatis longenitatis amicitiae securitatis vere copla cétiae a excelletis famae que fi econerso suerit prarin fignificabit Si qda linea est iter duas lineas Unde fit angulus suppm? ita ppiqua quiagat viraq3 a se extedat ad ifra Tuchignificat boie3 ex veneno vel pcusióe morituz Sinister angulus q catura me dia naturali a base triaguli si est rect? significat bonitate itellect? 2 sensus ac logenitaté. si manº quragulo sucrit triagulus acut? ex media näli fignificat mörales immicos. Si qda linea fubtil ve niat ad vltimă parte radicis policis r descedat p mote ad lineaz vitae vimedia năle fignificat bomine lacea vel enfib? vulneradă

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

is el

ni io

nio ofi cu rū fu

afive of

quedam linea parua oziatur ex fine mefalis: 2 vadit ad radices in dicis subitanea mortem significat: 2 presertim cum queda lineae venientes ex angulo suppremo jungant cu ea juria radicem pdi cti digiti a dicunt gdam o fi fuerit linea venicea superiori parte montis indicis: 7 fit cadens supra mesalem vel iurta: 7 talis linea fit valde rubea fignificat mortem p fluxum ventris: 7 fi talis li nea extendat versus mediam naturalem 7 acuatur fignificat moz tem ex febre acuta: 7 fi alique lineae parue oriatur ex predicta li nea fignificat morté ex guta vel poter grauationem in fine. Si a concano manus veniant plures lineae: 7 maxime fi fint nigre fec cantes menfalem: regrendat fe ad radice medij: r finiant vltra in curam. Siiste dur vel rex suerit in viculis mozietur, Sigdaz linee veniant a percussione manus facietes angulu acutuz in mo te manus mortales fignificat inimicos velo talis peribit precipitio Molurima preterea de re vitali cum manuu figuris in libro chiromanno bausto ex philosophox academia secudum nature vires continetur. A ge nuc de fignis in botoscopis celestibus ra tiocinemur. Moeticae: bistoricae: pbisicae: astronomicae: pluri fariegs ab autoribus tradutur rationes: qbus ariete allatu: feu figuratum: 2 reliqua celi figna aiunt i 30diaco. bas bzenitatis flu diofi: que ad rem nostra pertinent peculiariter afferêtes paucis absoluemus.

Tries figuoz caput: caput fibi vendicat eius influentia coister natus infans feructis erit nature: magnammis armiger liberter peregrinus equis gaudens alioqui bonus cosultoz: prudes bonozabilis: 7 facetus. In itinerib?: 7 agricultura ei? negotia se cudabunt vestibus colozatis näliter delectabit. Axoze si circul spectevro zetur gaudebit ei balneŭ psertim cum luna suerit sarie te: erit salutisez. Laueat aŭt eo tempoze quidpia capiti: 7 stobot tomias a vena presertim facere cepbalica: 7 barbam radere. Preipue cum in martis boza luna suerit in ariete nega acbirurgo tu vesim capitis vulnus tangendum: negavino detegendum.

Ande versus.
Mil capiti facies: aries cum luna refulget
Axorem ducas 2 balnea tutius intres

Mon tangas aures:necbarbam radere cures buins figni paladé effe turricé:antiquoz religio appe que figna dijs tribuit est opinata: qo a platonis quoq3 sententia discrepar minime videt qui fedem animae cerebru effe dicebat. vnde nata paladé poefis modulatur vnde versus. Lanigery palas. Taurum citerea metur Sol in ariete dertră celi partem pourrit Sic aries estate pr plurimu cubat in dextris Matoz in ariete delectatio est inuidendis rebus samosis: eo go visus sit in capite: quod fignificat pariete ascendente: cnius i na/ tinitate fuerit ascendens aries exaliqua magna egrotatione foz/ fam fiet mente captus. TDe Tauri stellis :amoze:7 miseratione refferte gabulae me mozantur. Zauri influentia natus infans folers: bonozabilis: ? foelix alioqui mollis: in philocapiendifq3 puellis Solers 7 fid? In itineribus emporijs: 7 fimilibus vidis erit optimula fi vire rit pater familias A collo cu luna in tauro fuerit boza prefertiz veneris vitet flobotbomari: 7 in collo percuti vnde versus. Arbor plantetur cum luna a tauro tenetur Edificare potes: non spargas semina terrae Et medicus moetuat cum guture tangere collum Zauri figni venus est bospes appe qo a ratione non cadit. Má ficut tauris ita mulieribus quaz mollities venere prefigurat ma in the fisher in gna vis est in collo. Amplius fi fuerit Taurus ascendens dom? erit libra que causa erit aegrotationis infantis Et eodem modo fi fuerit ascendens aries Aut libra Matierit mortis impia can fa Eum scorpius presertim vel Taurus erit in octano. Zauruz boc fignum quidam eo dictum putant q tauris terram reddat arabilem quod fit veris tempoze Lum solest in tauro Zaurus quatuoz babet fignificationes Taurus animal celestae fignum mons a nomen proprium. T Carias ac disceptantes la yginius de geminozum figura fa bulas memozanit quarti quoniam que rationabilioz seu saltem verifimilioz fit longum effet declarare Alijs vt spero acutiozib? disputandam relinquimus Que nostre sunt boc in loco, psessio, Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

nis tantum attingentes. Beminozum itaq; influentia natus infans imbecillis erit nature: pzudens: diues: gratus bominibus z bonus focius: non futilis. Sed secretus. vuet longuz iter gratues labozes a deachijs flobotbomari: z eis mederi pzesertim do ra mercurij nec non spatulis atq; cruribus.

Unde versus.

Beachía non mínuas cú luftrat luna gemellos Anguibus: 7 manibus ferrum spatulisque getur.

Munco portabis a pmissione petitum

Siquis eox influentia. In brachijs: aut manibus aut vinguib? fine cruribus percutetur din fentiet lesione: vel perinde cito for fam morietur. Duic figno presertim preesse prisci castore: 7 pol lucez putauerut.

Undeversus.

Beminum fignum gemini tuentur Lastor: 7 pollux inuicem amplexi Brachia geminis bantur propter geminorum Smilitudine. Aldacrobius fic de geminis inquit.

Bemini qui alternis motibus viuere credunturaquid aliud nifi folem vnu eundegs fignificant modo vescendentem in ima mun,

di modo surgentem in summa.

The cancro fabulae per que referutur: quippe que pe tulanter per otium a poetis confictae sunt. Hos autênulla maio rem: que repetitates eas omnino friuollas vitas floccipendimus Alanlius autem de cancri signo sic ait. vo. cenfentur pectora cancro. Lancer viraque complexionem significate tamen ad caloris significatione proclinior est. Lins influentia na tus infans vedementis erit cupiditatis iracundus volumeregrinabitur. In innentute infoesix erit post innentute qua dequa fortunatus: vagax sur delectabitur agriculturae deniquim illa foesicitabit. In pacificandis: sociandis: vominibus legitime copuladis: atque caritibus impetrandis curiosus erit Lt voti compos. Laucat sanguinem pectori stomaco pulmoni. Jecori qua cum presertim influit cancer, minuere.

## ne einen eine Ende verlus. in emmiron Abectus pulmo Jecur in cancro non minuantur. Somnia falla vides est vulis emptio rerum. Motio summatur secure perge viator. Siguis cum influit vulnerabitur: 7 perinde iecur lesum fuerit ci to mozietur: buic figno proferpinam preesse priscis est placitum nonnulli mercurium dicunt. Mectus presertim cancro deuoue runt ob illius animalis formă pectoris enim latitudo cancri doz fum efficit. Loftae vero pedes. Aft enim cancer occipes 7 bino/ rum brachiorum. Brachia bominis inuerfa retroga pendentia cancrozum brachia prefigurant. Lancer frigidae Et bumide na ture vi aqua flegmaticus Etmobile. Ideo pectoris fignus exi stimatur. quippe animali buic precipua vis est in pectore. TLeo naturae fignum igneae. Sicci feruens collericum Ideo cor fibi vendicat. Leonis influentia natus infans erit fere omnibus gratus dives 7 in itineribus foelix maximega vir erit aucto ritatis Ad militiam acoucendum exercitum atq3 charites impe trandas eritidoneus atq3 vt plurimu voticompos. Molus 7 enim fati valet bora benigni. कि fi te veneris comender epistola marti. Satyrus inquit Dereprecium cum dici vel noctis oculus eft in leone malum est cordi mederi stomacho neruis lombis dorso pe a lateribus Westem nouam incipere vel induere ad convinit ire 1910 z per os fumere medicinam. rigo (en) Unde versus. Loz granat 7 stomachum cũ tangu luna leonem cat: Mon facias vestes necad convinia vadas 1119 Et nil oze pomas nec fumas tune medicinam Sin gin pori Siquiseins influentia in stomaco neruis lombis ? itestinis leo, ni obnorijs vulnerabitur cito mozietur vel faltes din fentier cus leo influit leftonem. Matorum in leonina influentia precipueq3 fi eoruz afcendens fit in leone funt amatores mulierum eo go leo cor babet Inquo est amor. T Leo fignum ficcum Quo nullum calidius est in eius triplici Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

tate cumos fuerit mars cu domino ascendentis nativitatis In leone: Significat o accidet nato peius: 3 impedimentum a ferro: qu'elt ignis a bocaugebit si mars no babuerit dignitaté in gradu ascendete. Má si ibi baberet aliquá potestate minueret malignitas sua. Muic signo apoline pesse no fine rone antiq cre diderunt: appe apolinis rellations spiritus feruet aliqui ioue oi cunt. Leo g ex folis natura fubstantiam ducere videt calozem 7 imperu influt afalibus:vt fol fideribus. Laballezet pcipue: 98 Iconis coz interpretat In vigefimo primo leonis gradu:nature elt Jouialis 7 martis. Motadum est precipue de leone: o guis calidus a ficcus dicat: in occidente tamé est atrariae aplexidis. T Virginem byginius reffert befiodus Jouis este acthemidis filiam tradidiffe: Aratu vero aftrei: 7 aurozae filiam existimasse: Astreus autem eo tempoze: quo aurea secula flozebant bominu princeps fuit. Aftreag filiaz ppter diligentia: requitarem Ju stitiam appellauit quippe illo tempoze ab bominibus ex terras gentes effe bello laceffitas:nega navigio quequa viua Sa agris coledis vită agere plueuisse traditu ea veteribus: coetez post eos: q für nati minus officiolos z magis anaros fieri caepiffe: q re minus iultitiam inter bomies fuille couerfată denigs eas per uenisse plaz eo dum diceret. Men ben genus bominu natu. Ita as iam no poruisse pari amplius: 7 ad sidera euolasse. Si fuerit virgo vel piscis ascendens in nativitate tuuc fignum geminoruz vel sagitarij erit domus regia: 7 natus absoz grandi laboze in re galibus se negotijs, pmonebit.virgo Ilijs a reti precipue domi natur. Ande versus.

Airginis impropriá cesterunt Ilia sortez.

Căirginis influentia natus infans. Sapiens: Iustus: bonus bonorabilis: a laudatus: ac bonus consultor: ataz in rebus bonestis singularis amicorum adiutor: pius: orator: voticompos pacificator: fortunatus: mrimonio potiator: a misericors admo du erit q cu virgo influit medicinas vitet itrinsecus accipiedas: a siquo precipue: orientem versus cupiet nauigare: prinser nauigare in mem intret observet cum luna sit inariete. Mam sic eius nauigare.

tio secudabitur. vitet septetrione versus tüciter incipere: locuos

mutare er prozem ducere Ilijs visceribus reti presertim diafra gmati necno reliquis virgini obnorijs iteltinis mederitac nauk ingredi. Ande versus. Luna virgo tenet vrozem oncerenoli Wiscera cum costis cauear temptare chirurgus. Detur agro semen: bubites intrare carinam Quoniá fol in boc figno sterdis reputatur. Ideo fignum ipsum virgo: pt aiunt nonulli: nucupatur. pirgini cerere preesse non de funt: qui dicant. TLibra: qua chelae scorpionis figurant nature fignuz est aeris calidum: a bumidum pt fanguis a ger clunes a genitalia fibi pen dicar qui aut libra babet verreda est libido tune natoz incesta.s. fcom fortunaz: 7 infortunară aspectum ad illă. librae influentia natus infans mercator discriminosus libidinosus alioqui iustus erit tandeq3 bone fortune 7 a mulieribus adamabif. In rebus interdum susque de la manalibus secudabitur maxime si luna sue rit eius nauigationis principio in ariete appe in eiusmodi salicet equinoctio observatu nauigatione est vi plurimu secudari. La uear phisicus tuc vel chirurg? inquinibus mederi clunibus testi bus membro ac matrici nec no formori pectini vmbilico z oppo fitis partibus lubis cum Ilijs z vertebris que ofa gigi virgini vicer Alanlius secudu plurimos regit libra. De clunib? nibilo minus minime sane distentit vel Alanlius quippe q fiut ex ver rebris 7 libra pendêtes representat. Al alu tunc est p aquas p cipue ter incipere vnde versus. Luna rener libra nemo genitalia tangat Mechtirer aquis:necterra pergere cures Extremă pariem libzae cum lunatenebit. Si fuerit afcedens libra a no aspiciat se fortune Mato tuc nisi ca uerit ex ferro plertiz iminet magnu discrimen. Sol in boc figno adlibrae fimiliudine facit egnoctifi L ibrac preeffe vulcanuz tra diura veteribus. O Scorpione aiur Joue inter fidera collocaffe vt speties ei? bo minibo documeto effet ne ge eox in aliqua re fibi pfideret appe cu scorpion oriur orion occidit pinde q prouidius tradit orion



a tot in virgine a fimiliter eraccii guns ingressus est boc regium a successi Haron patri suo i regno regnanti anis noue a gbus das mehbus. Má fol in baine locu medij celi obtiebar Scorpio ne verendu elt influcte mébru vulug a partes cu terminas ferro tagere appe scorpi inguie gaudet Scorpi ingt Abacrobi ita dinfuselt viellet virigs cois: Mec existimat rone carere celesti ipla divisio fiquide aculco velut potenfilmo pars armata poste rioz domicilium marris. est priozem vero Aenus accepit quam nos libras vocamus que velut concordí jugo matrimonia amici tiafq componit. Scorpioni martem preeffe priscitradiderunt. Sagitarium Sosteus tragediarum scriptor fuisse. Al Jusarum nutricis filium modulatus est fuisseque cum musis solitum delecta ri 2 venationis studio vi precipue Didus obsequeretur exer, ceri pro quo studio a Joue Al Susas periffe ut inter astra locare tur go ioue Aldusagra effecisse go equo multu su usus Aldu sax petitée crura ei equa formasse a gous Albusis osequeba. tur fagitas adiunciffe cauda fatiricam addidiffe of Abufae boc no munus of hber faryris ht belectat? cozonag Al Dufar cons templatioe largiti. Stellifera figdez merent cozona cozonari q b9 Abusae velectant: Stellaz aut septé ea fecisse que septé opor reat liberaliti artiti poetă scietia p callere cozonă ate pedesei po suffe alig no sine rone puranertir go sapieté esse magis qui uiders prestat. Saguari? calidu ficcu naturae fignu igneae pindeq3 col lericu foemur plerti coralog fibi uedicat Ei ifluetia nat ifans calide erit coplexióis 7 fortis nature continoz 7 amicoz benino lêtiax 7 bonox că curiolus ad focietates 7 matrimoia copulada ad carites a ofiis ipetradas oportunus erit a noticopos. Si in stu vel qo boneltu videat occer postulare. Do instu è pento vel qui videat bonestă. Ingrauctor moralis. Depencii cu sagitari? Pserti îstuit vitet a soemore coris a clumb? flobotboari a si occi dété vius le traflatur é navigation e nel iter festinas icipiat pler tim cu erit in figno igneo plenilumu: versus sequuntur. Luna nocet foemon celefti uncta lagitae. Rade caput brachia minuantur balnea quere Angues 2 crines poteris incidere totus. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

ica cria cia

KT

ra

ri

ing

difre leret

los

00

orbel





Macrobius in pleimo inquit 30 diaci ordine pisces locati sunt quos cofecranit solino aliqua naturae suae. Imagiatio vi coete ra. Sed ostentatio potentiae solis a quo vira nó solum aereis ter remigs animalibns batur. Sed ijs quogs que fub aquaz pfun ditate mersa sunt. Tata est vis solis ? penetradi viuificatio . 100 rum autem oium quatuoz dicuntur figna cardinalia va buo in q. bus contingunt folititia que pariter folis portae dicuntur 7 duo In quibus contingunt equinoctia. T Jam de luna cum putat bebdomatica super infantiu natinita tibus que oportuit ofa videor tractauisse. Mucad vietetica e p cedédum. Dies oupliciter conderatur. Maturaliter schicet Et artificialiter seu accidentaliter. Dies naturalis. Spatium é viei mocis qo borax semper é vigitiquamor loic vesperi Incipir inrta bebreos. Scom Romanos media nocte. Scom grecos i mane: scom egiptios in meridie. Dies artificialis: fine accident talis est spanii quo sol moueur super bemisperin nostru ab oze tu ad occasum a bic sedm solis ascensum crescit ac decrescit: a va rius est scom regiones appe que dium a nobis diurfiores sut tm dies bic dinerhoz fit. Ita vi a nobis fit antipodibus dinerfif fimus: gnimo 2 figna ipfa cotrariuz ac nobis effecti illis opera tur. Eumenim nobis oziur fol. Illis occidit. Eum nobis est v. Illis est autunus. Lu nobis é estas Illis biems Lunae locu cu quolibet die scire volueris primu scire tempus oporteriquo per annu fol figna pentrit vi in supioribus est disputatu: quippe lu na omnia eadem puolat in suo sibi anno peculiari:quem nos me sem vicimus biduu quodlibet signu peruolans cuz sere vimidio qua quidem celeritate cum ad fignus peruenit voi est sol combu fla dicum vel in coinctiones qua mediante id fit: quod nobis no uilunium nucupatur. Sico a sole se magis: ato magis remouens noui incipit perseueratq3 rellapsum bonec id fiat quod a nobis plenilunium appellatur. Zugza Sole cum fua natura patiturell distantisima. Soli penitus opposita. At cum denuo foli per reliqua ler figna magis Accedens incipit ppinquari. minus arqs minus oppofita minus nobis lucer donec ad fignus peruent phielt fol quo fi peruenerit ante meridiez. Ille dies est Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

lunae primus. Si vero post Sequens des erit primus lunaera hait babemus of cum fit coniuctio: five noullunium. Sol 7 luna funt in vno: 2 eodem vel quafi eodem fiano. T Lunam Minius inquit vicenis diebus: septennisg 7 tertia Diei parte peragere spatia eadé: que saturni Sidus altissimu per agir annis triginta. Deide remozata In com solis biduo. Luz tardiffime a tricefima luna Rurfus ad eafde vices eru: quarum pma gdem natus ifans logenus erit. Si recte gubernabif: g fu git revertet Somniù ad gaudiù fit. Secundo lunae natus Si bene gubernabitur bene crescet: 2 fi deo placuerit erit longeuus qui egrotat sanabitur. Somnium diei icipia Terrio lune natus fortis erit. Sed non longeuus nullu in sins COST vita: amicu fiduz babebu: qui fugerit. Inuenietur . Somniu erit adeni inane qui egrotare tunc incipit mozietur. ap or Quarto lune natus multum infirmabitur Et ferro mozietur q II:778 fugerit non invenietur. Sommium eru mane alibi legi quin ab esfut efficaciozi contraria influentia impediatur erit letus Æt Millar nerfil ris in vita fua. pera Quinto lune natus discriminosus erit Et inuenis mozieme qui eft v. recesseru reddibu vel saltem unuemetur. Somnium erit inane. ociaci Serrolune natus Sapiens erit din egronis. Sed fanabitur. Aldagna de iphus pualonga velbrem est incerritudo. Septimo lune natus bonus erit nibilominus discriminibus aci tabitur. vnde tamen fi cum preudentia: 7 magnanimitate milt nos me tabit enadet. Dui egrotare tunc incipiet si bene gubernabif be midio ne sanabitur. Sommum eincar eru. combu Octavo lune natus mercatura precipue delectabitur acquifitor nis nov erit. Sed Junenis mozectur. qui fugerit renertetur. Sommum remo erit inane. anod a Mono lune natus: nec bonus erit: nec malus forius: diues erit: a natura fiou viuet eger ou languesceter in fine non liberabuur. n danno Decimoline natus qualibet instruatur artem einsdem mirabi lis eritarufer: omg vinet fibene educabitur multas permea bit regiones: qui egrotat sanabitur. lii

- pilune nato iminet ex aona discrimenionde si cuader . Landib ornabitur: egrotus fanabuur fomnium erit inane. rij. lune natus:in omnibus valis erit. Somnium exituz infrano uem vies letum foziiemr. rii dune natus non erit vitalis: qui egrotare incipit tarde curabi mr. Sommumerit inane. riiij. 7 plenilunio natus: multis egrotationibus prefertim in inv fantia crit'obnorius. ry.lune natus: Si cum maxima educabitur viligentia longenus erit: 7 laudabiinr: qui fugerit reuertetur: qui egrorare incipit: fav nabitur. Sed longa erit egrotatio fomniŭ nibil nocebu: z in bze niaperictur. epislune natus erit dololus: 2 pauper: qui egrotare incipit cum labore furger. Somniu non est bonnma cito aperietur. rvij. lune natus erit fur: qui egrotare inapiet: mozietur. Somnis um post pancos dies aperieur. De rvin die nato maxima est incertitudo. rir.lune name erit fur din egroins z egen in fine marie sapies xx.lune natus ingeniosus erit: a latro: qui egrotat: sanabitur. De rri nato magna est incertitudo. rrij natus. Religiolus eritter agna ei iminet magnum discrime: egrotus fanabitur. Somnium erit bonum. grij natus in infantia egrotabit bene vineti. fi bene educabitur. rrinj natus multa impedimera patietur. Somniti nil erit. gro.nat?. Dines no erit:nee pauper egror? laquescet:2 morief. proj.nat9 discrimiosuferit. S3 bene enadet fi bene gubernabit groij natus. Dives no critinec pauper necessitate tamé magis prgebitur: g egrotat din languescet. Somniu erit bonum. provij. natus negligens erit egrorus confortabitur. grip.natus egrorabit magna e icertitudo fi a medicis curabitur. fomnia erunt certifima. In superioribus aut iccirco oibus vbi incerritudinem effe vició est. Sciedo est comptum in buinfinodi observationib eé viversimode tic natis accidisse. Ideo icertitudinem de cox vita: 7 reliquis accidentibus effe dicendum fuic Abzeterea notadu est prin quoda veteri codice scriptuz inueni: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Mo fi primus callendarum Januarij erit dies veneris Illo an no plurimi mozientur infantes. Motandu est insuper Atin eo dem codice legi Tres esse in anno quolibet naturales dies. In quibus infantis nati Alibi legi geniti cadauer : Integrum mane bit a non cozzumpetur videlicet Januarij trigefimu martij vige fimuz septimu Augusti vndecimu prerea vr in eode codice scriptuz iueni Tres funt in quoliber anno dies In quib? fi nascetur bomo vel pecus vi plurimu mozietur die quarto vel quinto vise primo et fiquis ijde diebus carnes edet vacinas ijsdez scilicet la quide diebus iterfectas annus no vivet Isti auté sut dies videlis cet ebdomade primus intrate augusto Alter est lune primus di es post decembre. Tertius est transactis diebus octo aprilis bi mus lune dies qui legt le le jecirco ambigu ad babudate tamen cautellaz pono in mediñ. Restat núc de diebus a planetis de nominatis no nulla notatu forfaz indigna quoniam apud no idoneos auctores inueni palá facere. priccirco nibil qo latere exi stimo de nativitatibus pretermittam. Quocirca neoterico: 3 ordini in bac vna re nälizmagis obsecutus: ing viei luce aeterna rempoz e coputation e: gppe que inrta cristianoz pcipipue ob feruatiam z vulgare vocabulu feptimana nucupat: cuius princi palis dies est folis lur: qua dominica vulgus appellar. Mac ita 93 natus infans: speciosus: 2 frugi vir erit : bonozabitur amicis gaudebit non dives erit nec pauper. Lune die natus mentis erit obrusae rediosus: litigiosus aliog misericors coerez ei violentis iminet mortif discrime quod fieuadet longenus erit Si deo pla cueric. Apartis die natus suspicosus erit: perindega indus mu liez vilector Amás coitu: 7 ingeniosus. alibi legi religiosus erit. Apercurii die natus Apali consultor maliga, phator erit negotioz villator q gladio percutetur. Atq3 vt in quodam veteri cos dice legi:admonens erit. Jouis die natus erit omnibus fere bo minibus gratus legalis: Innocens boni conscius: no assentator nó oblocutor. veruni amicus fidus: ac decenter facetus alioqui or plurimu leuis corde. Alibi legi viues: 2 pacificus erit. Aene ris die natus cogitabundus: 2 cupidus erit. mali conscius tedio fus:lasciuns:incredulus:armiger:qui nisi cauerit gladio percui

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

fmodi

tetur. alibi legi maledicus erit ? logeuus. Saturni vie natus foz tis eru Et longeuns nibilomino mellacolicus versums Et sapi ens virioz occulroz alioqui Si litteris opam dabit Solitarius 2 studiosus ve plurimu erit: 2 delectabitur agricultura. Absolu. tis iam feculari: Inditioali: lustrali: bisfertili annuo mestruo beb domatico Et monomero diez cursu sequitur de gradu boza mi nuto Et vi nounlli vicunt momento atos indivisibili atbomo in quibus natus est infans pro eius fato, preus prenofficado tracta re que videntur scilicer reliquis concordatis fiue pro maiori par te correspodentibus bominu sata presagire. Morimu itaqa scien dum est gradu dupliciter posse conderari quippe alius est figni gradus alius boze Signi gradus tempus est boze prius ac tri plicis quarti per triginta nãoz gradus in duobus diebus cu fe re oimidio luna puolat vnum fignu. Bradus aut boze funt fera ginta minuti de quo in sequétibus disputabitur. porto figni gra dum oportet primu cotemplari. Signu autem quodhber p qui decim primos gradus elt in ascedente p quindeci vero reliquos in descendente. Quocirca nati natiuntas est conderanda. Sigui, dem magis vel minus est naturae figni rellativa. Sedz op magis vel minus est in eius ascendentia: vel descendentia. Antescriptis itagz omnibus fic bene cofideratis. Sequitur nucer boza i qua natus é ifans rem natalé penfitar a diei scilicet solis iurta christia num ordine Mora prima incipiendo. Quocirca sciendu est bor rarum diei que comuniter fere ab omnibus dominica pocaf pri mam solis este. Secudam veneris:tertia Alercurij:quarta lu nezquintă Saturni: sextam Jouis : septimă Alartis : octanam Solis:nonam Aeneris. Decima Abercurij vndecima lunae: buodecima Saturni decimatertiaz. vz. Jouis decimaquarram ADartis decimaquinta Solis decimalerta Teneris decimale, ptimă ADercurii decimăoctană Lune:7 fic successine inrta fide ralem ozdinem queadmodum in aggregation fibro fen fecreto rum capítulo de aftris: 7 planetis pofuit albertus magnus: qp pe planetazz quilibet in sui bora natum infantem ad sui naturam: magis vel minus impeditus:vt in prebabitis differuimus:min? vel magis influit rellativi. Interea filentio diei confiderationez

de qua varie inter phos sententiae altercantur: nequaga veli filè tio pretereudam. Frags notandum est Diem alium naturalem: alium accidentalem vt superius victu est intelligi opoztere. Diei naturalis tempus est bozazum vigintiquatuoz. De cuius prima bozazvt inphabitis disputauimus varij varia funt opinati. Ego illozum sententiae B in loco valde assentioz qui diei naturalis bo ra primaz cenfent noctis primă: z diem ipfum naturalem. In fequentis noctis bora prima definere. Dies vero accidentalis est vbias quando ibi folis lux est super terram. Iraga prima diei ac cidentalis boza in qualibet est regione cum ibi sol ozitur. In ita lia diei accidentalis boza prima esse potest diei naturalis octaua Eum fol. v3. est in geminis vfg3 ad ferradecimam cum est in fagitario: 7 fic per menses reliquos secudum solis ortum: quippe buiusmodi borarum computatio omnibus alijs mea sententia e preponenda. Aporro de diei accidétalis boris loquor: qu nullus enim est. planeta qui tempoza sole clarius metiatur. Albertus ta men noster, ppterea credo: qui qui busdă regionib rempestiui us In gbusdam tardius oritur Sol aequabilitatem accipiens dirit duodecim este bozas diei: 7 duodeci noctis. cuius pma etia scom Albertum est prima borarprimă aut diei boră volt illud es fe tempozis spatiuz quod est inter ouodecimă: 7 tertiadecimă bo rain de qua vi puto circa rem nostram dictu est saus. Munc non nullis prelibaris ad iphus borae gradum:accedamus. Bradus oupliciter confideratur. Alius namqz est gradus planeiae alius bozae. Alanetae graduu magna elt differentia: Secudum diffe rentiaz planetarů. Mempe saturní gradus maximus é Lune mi nimus. tamé excedit bozam vnam. C Bradus autez borae est becimaoctana pars bozae: p cuius noue primos gradus. boza e in ascêdente p noué vero reliquos indeclinatioe. Quocirca pter scilicet cosideratioes de signoz ascedentijs satoz preter reliquas préplatiões phabitas phideradu can eo bore gradu: imo potifit mű gradus minuto. Ité insup athomo minuti appe a magnum momentum tanta est vis celox facit in nativitate quando exit in fans eclipfis aliqua fine cincina Wel cometa fine aliud quodpi piam celeste signu apparueritequod gdem inxta ipsius natura 7

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

olus

beb

g mi

10 in

gita

par

cien

ani

mi-

fera

pqui

iquos riqui lagis pris qua prifia

effbo

of pai

ri lu

anam

mae:

rram male

a fide

ecreto

:gp

mez

qualitate vi plurimu: fignificatione babet in nativitate Significa tione aut ipfam: cuico a peritis fue eratis aftrologis arbitrin erit Investigare nulla equidem adeo fore puto tam rudes etaté: que astrologie quopia perito professore prossus indigear attamen si periti astrologi propter locozu internalla deerit copia satis puto erit bûc libzû: que mercuriale appellari ipfe fozfa mercuriono de dignabitur circa infantis nativitatez medulitus intelligere: qua propter ne gloriă subtrabă alienă velim Joannis de sacrobusto angliciad astronomia introductorium perlegat:atos alchabitii de altrozu iudicijs magisteriuz a ioanne bispalefi interptatuz zc. necno Berardi Eremonefis theorica planetaruz Intereagz co fideranda velim salomonis tabula 7 beminutis quos ipse puncta interdum punctos appellat qui secuduz eius opinione mille octingenti faciút vná bozá :legedű og Iccirco velí calendarij pn cipium Joannis de montee regio: ipsum quog calendariu per aliquos velim annos mature confiderandu Leteru p buiulmo di presagijs: que buc vsq 3 In boctertio capite: nang iopia op primor : curfim taga fic libaui : Inter precipua ad banc rem opa prolomei Judico quadripartitu maximega tractat? grti capi tulu primuz de psperitate nati: 2 substantia necnó secundu de p speritate a in valitudine nati Mozeterea reliqua tractatus ipfius capitula víq3 ad librů cetů verbozu3: quippe que iccirco pluria et otinet nobilia. Interea breue: a peculiare in nativitatib? opus cu figuris. riiij. as qo egre feredu elt trascriptores: pindeas in pressores deprauauerut babraam bebreg recte coposuit. Ilas sane si vacabit i formă pstină edă îprimedas a nonnulla astrolabij magisterio adda necessaria appe claue cuder fert anim astro nomie: q apiente of a Iccirco modo supsit vita Sole clari? rutil labût. Ertat 7 op? guidi bonati de nativitatib? admodů luculé tũ gố multũ iccirco gde ceseo collatuz nec nó ysagogaz itrodu ctoriu liber alchabitij. Zbebitez de imaginatioe spberae celestis 2 3 achi liber ad judicia Ator alchidi nec no liber cojunctionis 2 receptiois Aldefabalae de interogatioib atos de dirrectione fi gnificatoris. Meterea indiciox lib extat a priculares gones ex alchidiopib? pstantissime. Dozothei quom liber a abomar de

Indicis autenticis: albobaliga liber denativitatibus at que mef fabalae & fignificationib planetaz in nativitatibus Rurfus abo mar opus denativitatibus atos albumassar de revolutiõe anoz mudi Duiusinodi lectis itellectis rectega cosideratis operibus fint gtulibet planetaru dissensionib nativitates perplere : caru exitus nos band latebit Idétides tamé de omnibo pterea idone is mathematicis opibus fentio faciendu : que nemo eus artis 31 Instris est auctor : qui no aliquid de boroscopis disserverit aliq Illustris nó est. Ante omnes aut balym velim nostru conderan dus precipne in quarta quinta a sexta parte sui operis in indicijs astroz vbi argunstime quod excelens quidez viri proprinmest enigmatice quafi plurima libat quippe que nifi me i dies vrotis quide villapidatione grauis gravius pauptatis on opprime ret maxima cu patru allacritate tu filiozu villitate interptis funct? offitio lucidare: ceteruz cerei exituz vereor quippe vi aiut ad viri de sus louiusmodi eniz artis licet bonestissime precipue peritus alijs multu Sibi parū parit viilitatif Horzo plurib 3 reliquo rum animaliu:bominu vita eget ad minichs que celuz equide fuf piciens cu terrena fint recteno colligo. Igitur ad alia nobis licet molestuz sit mentis oculos virrigamus Mactenus de ifantis fa to gru est passa inopia mea disserui.nunc de infantis fascinatioe pterminado tractatu reliqui est disputare. At aut de moze meo fascinationis primu fidem facia perindega sint cautiores puerpe re ipfius verbis que ab ipfis autorib9 funt edita memorabo nec Id puto est mibi vitio vertedu cu auctores nomine presens si quides op nó propriá oftentationes nec ex quifitá magis voca? bulozu latinitatez oz vi plurimu inria vulgare intelligibilitatem Sz venens preferitz cinibus foelicitatem falutemqz oibuf box minibus profitetur Itaq3 debiftoria naturali plini9 primuz au. diatur In africa familias qualda effalcinativ Ingon? 2 Alben phor9 tradut qui laudatoe itereat phata arescat arbores a sege tes letiores ameniores infantes emoriant effe of ciulde generis intriballif a illyris addicit Bigon g visu quoq3 effascinet interi marg quos diuti9 itueantur iratis pcipue oculis qo eoz malu facilius sentire puberes Motabili? esse pupillas binas in ocu

THE

biti

de de la constante de la const

1 per

ulmo

piaop

nopa

capiv de p dius duris

opul eg in Illas

rolar aftro runil culér rodur celefili

onis a

mefi

esex ir de lis fingulis babeant: buius generis feminas. In scitbia: que voi cătur vitiae pdit Apolonides philarcus: 7 in ponto ubiozii ge nus multofg alios eiufde nature: quoz notas tradit in oculo al tero gemină pupillam In altero equi effigiem eosdem preterea nó posse mergi:nec veste gdem degravatos. IDaud distimile is genus pharmacum in erbiopia prodidit Damon quoz sudor tabem cotactis corporibus afferat. Feminas gdem omnes vbis os visu nocere que ouplices pupillas babeant. Licero quoqs apud nos auctor affirmat quorudam oculis inesset venena Mex quid vios mali effet quod in bomine non effet. Wirgilius in but colicis pastorem introducens. Thescio quis teneros oculis mibi fascinat agnos Ij certe nega amor é causa vix ossibus berent in quit His arga alijs auctorib ego admonitus. Infantiŭ parenti bus a nutricibus confinlo. The in primis preferrim nativirati die bus Infantes nulla iccirco babita ratione oftenter. Sed in that famis potiffimu fecretos babeant Alarme fi fint piques ac for mofi. Illis.n. malignoru magis discrimen icumbit pfertim tem pore quo pfunde dormiut quod ideo fit que flurus murimeriba bundans elf sensibus organicis ad superius. Aldor aut cum in civit granius nutrimetiad inferiora defluere clarificant spirmus r sensus in superioribus r expergiscit puer Et icipit vigilare ad vium vitae sensibilis 7 runc minus est fascinatiois discrimen qu fi quadocuq3 cognoucrimus. Talis.n:cognitio per letbu mini tantia multiplicia figna patebir enidenter: ad ifrafcripta stati erit remedia recurendu. Infantis fascinati funicion sub naso fiater aliqua re furto ab eodem cum precipue dormit sublata qui visu vel dicto fascinauerit. Mienae fromis coriuz fascinationibus refiftere Munius phietur. Mirici pifcis felle nonulli corde vicus In iuniperino piride iam ondum fernato Er cuz opus fueru fu per carbones accensos posito. Itavi bene clauso ibalamo vos he infans fascinatus fumus inde veniar: fascinatiões Incatacões a malefici spiritus expelleur. Sunt qui dicant canis nigri marif epar: feter.n. demonibus displicere Etiphus cruozem. Ita os maleficiara domns epate fumigerur crnoze afpergat. Inde mas eficia Æt falcinationes evanelcent yngulae manus vituli marini

portatae infidias a fascinationes remouêt. atq3 fascinationibus contrariantia Jacobus de dundis aggregator memorat tracta/ tu ferto capítulo pimo folio aut.ccl. Alin funt gous pluaderi no potelt quirtus corporalis aliquid possit in substantia spirituali alij dicunt go in spiritibus angelicis a bumanis creata sit quedaz potentia sensitiua no tamen carnalis p quam subicivitur passioniv bus in actioib rep corporalin Adbuc funt q vicat qualiq rese vel actio q eos fugat a aliq que eos cogregat. Ampli? vicut no nulli of alig spiritus sunt g viroz coin delectant a alig g mulie ru: quapp iterdu muliez corporeas effigies induunt a cu viris coeur Et virile semé suscipiut rexillo buano semie filios cocipi unt a pariut ve méorie, pditu est in libro que estentie. varia não 3 sunt demonti genera gda sunt quos faunos psci appellauerut se ductores rioculatores certas vias rloca obfidéres o prerentes tmmodo terreat arqs brideat sola illusióe preti. Ali i boius icu batioib pnociar. Alij adeo truculen für vi sup traseutes emin? irruat aceos dillaceret. Sut 2 demones muni 2 surdi 2 nocturni diurni a meridiai sunt et q p noia seraz dessignant vt ono cerau ri pilofi Syrenes lanie bracones z buiusmodi. Isidoro in libro etbimologiaz octavo. Lanias inquiter boibus factos bemonef aiút gru na elle vicit terrer paruulos z garrire i angulif tenebro fis. Lanias fabulae tradut infantes corrige ac laniare folitas a la niádo dictal Adiloli dicut qu birlini lut v icubi ab icubádo sepe nãos cũ mulierib cubát coeut a iterdu generat a mulieres tand qã cũ viris quas cócipiút a inde pariút. Abibi aut buiulinoi alti us forsam anderati q i speculi nalis volumie Lati? cotinent vi fimile pideas credibile magis videt o box accideriu nonulla,p fluat ex mercurio z ab ei? statu cu luna z a statu lune cu eo z a si tu eorum ambox cũ planetis inăgulis Infortunădi, pprietatez babenb9 z näm qui mercuri9 z luna nó babuerit vllum afpe cri vni cii altero a alige planetaz babenii nam danandi a infoz tunadi fuerit elleuatus sup eos ambos in ozizote ozietali vel fuer rit in opposito suo. Significat quaccident i factis spiritui velira menta multa que fibi demoniaca nomina iurta vulgarium gdem opimonem vendicarunt. l vi

ills don the libit in the character

tem

us ad object to the state of th

19

De bumanis arbitrio 2 prima cardicaristia Laput quartum Wacis fatus multiplices vires babere certu fit tamen arburiu bomini liberu datu é quo pubagozee littere viră velit fibi partez vendicet Qua sane rem marime probabilem valerius maximus facir in libri feilicet fexti capitulo nono de mutatoc mozu 7 fortune voi plures memorat In adole scentia suisse luxu perdrios veru insenectute oi laudu genere so ruisse Qua forsaz ratione motus Salomon Mueri vias sibi oi rit investigabiles quippe quodintelligendu enon ideo of fatus non inclinet Sed q bomo libero arbitrio mediante mutatis q' dem mozibus mutare fatus possit vnde dicitur sapiens domina bitur affrisboc auté in animalibs irrationabilibus que natura rantum Mulla extrinsecus babita ratioe segunt nibil viget 53 in bominibus quippe bonines rationis obice reprimunt inter quos memorabilis precipue el lucius Scylla qui viga ad que flure sue cominia vită libidine vitils a ludicre artis amoze perin quiată ourit Quapropter. E. ADarii cosule moleste tulisse tra ditur o fibi asperimu in africa bellu gerentità delicams questos forte obvenisset einsde quali pruptis 2 dificci is nequitiac q ob fidebatur claustris cathenas Juguribae manibus iniecir. ADiv tridathem copescuit Socialis belli fluctus reptsit Linae domia tioné fregit engs in africa qui se questozé fastidierat ipsam illaz,p uincia, pscriptum r exulé petere coegit que sam diversa tanq3 in ter se cotraria fiquis apud animi sun attétiore coparatioe expen dere velit. Duos in vno bomie Scyllas fuiffe crediderit. Turi pë adolescentë a virum dicerem fortem nisi ipse se foclicë appel lari malluisset. Merdire Fré luxuriae athéis adolescés polemo memorat Walleri? negzillecebris trimodo. Sed ipla etia infa mia gaudes. Lume coninio non post occasium solis. Sed post ozum furrexisser domings reddiens Zenocratis phi patentem ianua vidifier vino grams vnquentis belibut' Sertis capitere dimito Molucida velle amicius iRefferta doctor boming tur, ba scolameius intranit nec cotems tam de formi introitu conse dit. Deta veinde: vi par erat:oium indignatoe. Renocrates vul mm ineodebabitu communicomillaga re qua differebat. De mo

deftia: ac téperátia loqui coepit cuius grauitate fermonis. iRefei piscere coacrus Molemo. Meimo cozona capite detracta, pie cit paulopost brachin intra palinm redurit predete tépore oris coninialis billaritate deposuit Ad plaimų tota luxuria exuit vni usas oronis Saluberrima medicina sanatus ab infami lenone. ADaximus eualit pous Meregrinat? elt buius aius i nequitia non babitauit. Limonis adbuc incunabula opinioe stultitiae fue runt refferta eiusde in stultinae impia salutaria senserut Atbenie fes. Frags coegit eos stupore semetipsos dánares qui stollidus crediderant. Wiget interea Themistoclis adolescenia attigere: fine patré aspicia abdicatiois iningente notam: fine matrem Su spédio sui finire vită pp filij turpitudine coactă: Lu oium postea grafi sanguinis viroz darissimus extiterit: Aldedings europae: a fiae vel spei:vel desperatiois pign fuerit. Maec.n.eu falutis suac parronu babuit. Illa vadem victoriae assumpsit. Apossem vel actatis ne exepla Iccirco pluria memorare: cox. f.g exfa, talibus vinis. In vitures: r ex vitutibus in vitia quafi quodam'i peru funt plapfi:nifi fatis in pcedenb, pbatu mibi videret : bu manu arburin celefti fato pitare. Memo igitur depbenfus in fce leribus culpă astris obijciar. Aposuit năqu boiem deus in mas nu cofilij fin. Aliog nec vitti bonos: neg vitto fugillatto deber tur. Sicad fümā cocludendu eft fatu inclinatione:no necessitate influere. Preterea notadum est quatus infans ridere incipit gdragefimo vie vel circa vigilas post nativitatem. Apozzo pmi rifum dat dormiens a illa est in vigilia pria operatiorqua facit ani ma rationalis corpus induta. Soniat aut post onos mêles. S3 oblimscitur stati somnioz. In alijs vero aialibo no est sic. Din 15 eox queda babeat bumida capita: nullu in baber ita bumidus ficut bomo. Item sciedum est esuriente fi sit sanus infante mama rum matris lac afceder cu formicabilitate: 2 non boloris expertes penitus: tumescere. Porcterea sciendum est: op piquescere in fante par egerit. Itaq cu famefcit lactaduf: cu pinguefcit: band oftentadus eft. Clocc vi de infantis cautellis: 2 observatioib? tractemus:nos admonet. Itagz. De infantis cautellises observatioibus sequif.caput quinti-

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

मार्थ विशेष विशेष

que

erra

citor

Ob City AS AS THE PRINT PORT TO PARTY

itere

ne put



dum ab infante malias Li cotra comitialem mozbu: a viligenter infans p nocem pfertim observetur. Adversus aut vmbras ob. scuritates terrores: ac fimilia: atqui infantis 'ploratus iportunos Adfint per nocté coram infante: bonae grataegs nutricis cu lu cerna naninationes applaulus cantilene arrifus a rez fulgentiu ac sonorax iocudae ostentationes: vel agitatiões. aut lactationes 2 que per alias vices infanti: modo no noceant: itellexerimo gra tificationes: que si videbimus nibil pdesse. imo magis: atga ma gis infans fit plorabudus. Diligenter ploratus caufa perquira tur. AD ultipler.n.est causa vaguus aliquado est ex egroracione aliquado ex nimio frigoze: aliquado ex nimio caloze quali fuffocantealiquado ex pulicibus vel pediculis cimicibus muscis a fi milibus vel maioribus aialibus vel alijs rebus ifanti aliquo pa cto nocentibus: vel invilis. Interdu vagit que perperam vel frie cte nimis est fassiatus vel in mundus fiue somnolentus repente scilicer expergefactus pel qualactari fine quidpiam alind cupit vi que egerit preserim cum difficultate vel que terrius est vel quod absitterretur. Peterea aliae sunt vagitus causae plurifariae: quas prudens suapre nutrix animaduertet ripsisq3 cognitis op portune poterit obuenire. Teru autem fi adbuc vagit. Implacabilis. pfalmu aiunt. Deus deus meus ad te de luce vigilo In cedula cum bona fide scriptum valere: Si ad infantis maris ber trum brachium vinciatur: femine ad finistruz. Muncad efficacia transcamus. Accipitris caro in amaraci succo cocra. Si lactens est infans: eadem in lacte trita. Datags . Sivero est ablactatus fimpliciter:atq3 vino albo claro vtatur egrotus:cu19 co2pus vn gatur oleis odoriferis. Haec valent in defideria fine caufa: timo remgia cordistremorem. Afinina corium substragulis alijs in cunis itratum est in predicta notabilis cautella. T Aerbascum berba. In cunis posita terreri probibet infantê 7 perinde malum baud patietur occurfum. Aulturis pedes cus vingulis In cuins politi abigent maleficia. Mepeta fine vi non nulli dicunt Mepita vires inserpentes babet: quippe ex ea fu mum : nidozema fugiunt : quam 7 substernere. In moetu ob dormituris Minius docer Aqua bumai cruoris distillata: Si

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

the series of th

gro :: 9 : 11 of a

la/ ica/

clet

en ea infantis facies lauetur timozem auffert maxime nocturnux. Eanis pulli cruore fi infans pngatur in interstitio: non sentier maleficia. Idem facit eiusdem vel fimilis canis cubile infantis ambusto epate suffumigare Idem facit cepa squilla integra cu> bilis videlicer laquearibus pedens. Item artemifia: Intbalami vbi est infans locis pluribus circa presertiz infante spaticuz tra bib fuspensa maleficioz abiget nocumeta Lupi oculi fine modi cuz ex pelle afelli: qui vel que ad infantis collu pendeat probibét ipluum rerreri oculus lupi derter luper infantem penfilis remo uet timore Ides reode pacto in par corij lupinus derter dens facit: Idem facit peonia ad collu lata: lupi oculi occulta gestatioe ab infante lati filuestriù quadrupedum nocumenta dometticaq phantasmata: a febrium rigorem expellunt. Sed infantem faciut que delectabilia viderit omnium nimis cupidum: 7 perinde ni mis macrum. Balı albi crifta cum paru coznu ceruini: 2 olıbani grano vno ad collů ab infante lata a timoze nocturno securů red dit latore. Dens mortui bominis fractus: 7 vel quafi pulueriza tus:ac super prunas positus:vt fiat fumus fugat malias Idem facit cozallus in thalamo feruatus vel in stragulis potius infaniif aut ad collum latus. brionie radix in cunis pofita maleficiis re pugnat. Idem ypericon facit fine fuga demonn. Meterea pli nius iccirco Alderito audiatur. Mon omittendum in eo: Dela cre loquitur: ole vim este a barbaros omnes infantes nostros inungi. Idem auctor lactis inquit afini pueris ante cibum bemi nam dari convenit fi in exitu cibi rofiones fentier. Antiqui in ar chanis babuerunt. Sed boc fi non effet e capzino babeaf. Ide Aplinius. Abala inquit medicamenta inferri negant poffe: aut certe nocere Stella marina vulpino fanguine illata. 7 affira limi ni superiozi cum clauo ereo: Januae. Idem Minius . Aurum inquit pluribus modis pollet in remedijs vulneratifq32 7 infanz tibus applicatur: ve minus noceant quae inferantur veneficia. Ide plinius. Al Sedicina e ferro est: 2 alia que secadi. nag circun scribitur: circunlato mucrone: 7 adnltis: 7 infantibus prodest contra novia medicamenta: 2 prefixos in limine e fepulcbro eutifos clauos aduersus nocturnas limphationes. Idem auctor

be cancris flunialibus scribens air. Linis eox feruatus prodest pauori: pdeltos periclicáribus ex canis rabiofimorfibus. Qui dam addicivi gentianam z dant in vino. Mam fi iam pauoz occu panerit pastillos vino subactos benozandos ita precipitt. Idez Aplinius de biena contra nocturnos pauozes probaruos terro res:vnus e magnis dentibns lino alligatus, pdest. Idez auctor de crocodillo. Medem e prioribus dextru byene pelle alligatu finistro brachio pera latrocinia terrores que nocturnos poller aiut Meterea détes canis femierac delphinievel cuniculae fimul al ligari: 7 ad collū lari idē opant. In timorez: infantiūgz pauorem Aplini? in ferto. Lapre sterc? pano inolutu: collo liget: cereby vo p anuluz auren traiectu vetur glutiedu infanti:afi qua lac fum mat. Serapio lapis ingt lazuli fulpefus fup eos remouet timo reseon. Rursusi. 28. Adlini? lupi detes portat: 7 pellis eius Anicena. Adarchefita fi suspēla fit ad collū infantis:no timebit Albertus. Al Selochites ingr: lapis a nocuis casib? desendit cu nabula isantiñ gestat? qo z in lapidario cotinet. Jacob? de dun dis parauin? aggregatoz: timozi: z pbatasmatib? isantiñ öziatia memorat in sui de aggregatioe opis folio.242. Adamas lacerto finistro alligatus. Infaniae Briat. Si ex afini vngula pedis dex tri anteriozis anulus fiat: q ferêdus det maniam: seu demoniaca patiéti:liberabit. Lelidoni? lapis portat? ruffus scilz curatinsa nos ellebor? vterg ide facit scom pliniu. Serapion aut nigrum tm valere phitet. Ide lapis armen9:7 lazuli lapis opant. Auice na Moeonia.mariegs seminis ei fumigiu: vel seme cu oleo ro. linitu vebeméter valere, pfitet. Riocerotis com: seu lapis: qin uenitur i narib ei poztat?:mfrabiliter valz. Ad ide inuat ibeo dozicu muscatu necnó ve piter dicit auicena: Z priaca magna. vi tuli marini cereby bibitu demoiaca expellit. Saguis ei? . fucc? a caro comesta maniá sanat epar quoq: pulmo: a splen sicca sup afpfa. Adide quoq zuchaz valet buglofatu. Jacinto lapis lato varias fugat suspitões:margaritae,pprietate sua pferutiori.mel lissa in timore valet ex mellacolia: 7 flegmare vsto: basilicois oleu Pfortado cor reddit audace o aŭt lunaticas malias remedio esse credunt infrascripta. Lelidoni lapis vuulino corio inuolut?: 1

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

mi mai odi no od

bem

gar/

aut

imi

um

fan

Cia.

rain

sub assella finistra latus dicit valere in lunaticas passiones: 2 epi lenfiam. Idem facit smaralgdus infantis collo suspesus: ac topa tius nec no femilunula ex argento a pbis mulieribus mendica to cofecta: 2 infantis collo suspensa. Al Seliozé esse aiunt ex cerui no osse sacra. Similiter qu's suspensam. Idem radix berbae facit que ab aliquibus bottotiom núcupat. Mascitur in locis bareno fis: 7 capis esto 3 priículos radiculas paucas acteneras babés: que ad ceruicez est lino rubzo luna crescente In tauri. vz capite vel prima parte scorpiois lunatici vincienda. Abreterea ne spiri tualis malus occursus noceat: mercurius facit occulte latus. Ad cognoscendu aut fi spiritibus infans veretur. Dini Joanis bar pultae nocre Ziút Ruta Saluía z eam que eiusde diui a christia nis potissimi dicit berba transacta media nocte Ante solis orti colligioportere a occulte patienti sub capillis dictas berbas ad occiput imponi Et vitta muniri. Si verabit figna veratiois ofte det 2 pinde banc of onem dici opoztere fanet te pr re filius fanet te spirit fanct benedicedo cu vertera illu.s. .B. peli .B. ptetbagramato emanuel crux alpha eto Increatus pater icrea icreat fpus fanct pistos tres eternos z vnū eter nữ coiuro te z adiuro te phátasma viaboli vt búc samulum vel sa mulá dei nó ledas nega cóturbes die noctuga nec infensu nec in corpe. Meterea ad liberadu incatatum fine malignatu scribat in patella vitrea plalmus. vz. Latabotibi oñe a cu paz aque la/ cre villuat sup qua sepré vicib plalmus ipse legat. Deinde cuz bona spe a fide bibenda betur ipsa ağ Si ex afini vugula bextri anterioris pedis annulu feceris demoniacoga feredu dederis li berabit. Aulturis coz fi i leonina seu salté lupina pelle ligaueris tecuos babueris a deonib fecur eris 7 fi i latrões incideris tibi n nocebut le ci veteri quoda codice sic repta ad cautela posui. Műc ad anicena z idoneos reuertamur. Itagz anicena ibz veli i libro pino capto pino dica adragefimapina de regimie ifantis erquo nascit psqqquo icedat osuledu necnon sauonarolla atqq Mafim in capitulo de regimine ifantis atqq etiā libzū nostrum g dicitur ptiolus dica octuagesima octana Et nona Et centesima

becimanona in capitulo ad effugadu phantalmatara malias pro derit insuper libră nostră aque ardentis. Iccirco consulere dica decimanona que qui clara funt a pbata a queretibus quafi expo fita. Superflui mibi videtur illa recensere egdem iccirco mibi satagere videor Si ad auctores ipsos istaz studiosos rez remi ferim v locos vbi peculiariter res iple oulerunt allegaueri Abli nij aut qu sparsim passimq3 rex non egrotation u serie seu ordie feruato medicinas differuit dicta ve plurimu in nostris ordinib? vbi congruit mibi vident iteranda. Itaqz ipo venuo inde aucto re Minio allegato. Aux vulneratis a infantibus applicat. At minus noceat veneficia que inferatur fistulasq z bemozoydas fanat op fi trito spuma adijciatur plcera putrida tetri odozis emê dat. Timori 7 phantalmatibus infantium Briantia Jacobus de bundis aggregator in fui de aggregatione opis tractatu ferto fo lio.ccxlv.nonulla memorat notabilia. Rursus idem auctor sei? de aggregatióe opis folio. ccrlir. vbi phátalmata demones no cturnos icursus strias a similia pluria memorat notabilia. Rur Ins ide aucroz faunoz incuboz z fimiliū ludibzijs pziātia memo rar folio.ccclir. Sequete fq3 oes priculas Bi loco Junat notare víq3 3 veneficia qb9 coitus ipedit veneficijs vel maleficijs refi stéria. Ide Jacob memorat eodé tractatu serto sequeti vo folio v3.ccl.caplo pimo. Denigs notadu é q fi ifans spumescere no Pluet ab oze nibilomin spumescat reptile aligd ad carne sentit 7 fi vmbilic? ob lotiu idignet ubiliteca cerea fupt? apponat. sut mulierel q farina supaspgat. S3 ate oia observada Jecirco veli platois i libro legu. vij. pcepta q tu ad optima claraq i fantium educatione tu et ad plates poem vita mores accedur. ijs auditif ad sequés caput léto pede veniamus.

De infante baptizădo 7 nominădo caput. sert i.

Autellis Et observațioib i santis gria pmostratis in inscită plurimox bomină demeniă presens baptismati 7 nomib locus daf. Sût eniz quo magis aduersa va litudie. Adiserad ifans torquet eo marie denudădo rigeti aqua. du animă saluare satagunt isani bomies corpuscului

totum examinant Mosoferentes ben dementia infanti nomen in auditum stupidum barbarum Indecens plerugs vel cani. prob bomines indociles ac deliros z quod me magis augit eozumin scita superstitio a vulgari vana credulitate Religio quedaz scia indicatur: Equidez illiusmodi plebecle velirameta coarguo iRei ciens tamen christiane professionis ceu sondamentum baptisma nequaqua: Si quidez cuz christiana credulitas: mentem omniv perturbatione vacuam fibi intentama virtute omnia iferioza Ju dicantem: vt rectius Innocentius viugtur. probet per inde ip fa Iccirco minime ê reprobanda. At non adeo crudescenduz ve lim:ne omnium debilifimum in fuis primordijs animal ceteris imperaturum: bomo deficiat Derepretium in bieme: nifi optiv me prius viuificatum z vel per mensem confirmatum infantem baud baptizandum volueriz: Super caput fiquidem vere zau/ tino celo clementi 7 filenti aere a sextilunio quidem vsq ad per nultimum diem lune : declinatis tri egiptiacis vel eiciacis dieb? vtrogz enim nomine recte queut appellari egiptiaci dicutur quo niam egiptij precipui formarum celestium speculatores :eorum dierum primi fuerūt inuentores : Liciaci autem ab eiciendo: nec non declinatis diebus : qui appellatione vulgari: stellarum puncti nuncupantur atga eis quos inbalneis probibemus. Si bru ma fuerit z impietate quafi freti Infantem nibilominus volueri mus baptizare Super verticem tātuz a finciputzelligibiliozi die qui fi per plyadum tamen byadum ozionis aut aliozum fiderum inclementias cruda bieme elligi nequaquam bene poterit ex finia Mon inprudenté ad ver moram existimo: modo sit vite coniectu ra Infanti: Dum pellago descenit biems dum nubilla pendent pr canit poeta. Aitam autem fi infanti: Signis penitus letbife ris desparemus :necessitate cogente:domi:vela parente ad igne legiptime baptizabitur: quod of fieri potelt pientius In eo pre fertim discrimine satagat. De inde cuz infans convalverit Sita ta superstitionis est sollicitudo Moterit ipse 8 moze ad tephi fer ri 7 postalia que solet Iccirco dici prima verba a sacerdore bap tisari Inter cetera fic dicête Si non es baptizat? vel baptizata Ego te baptizo In nomine patris a filii a spiritus sancti Amem

Si autes ellas fuerit. z ifans fincerus diebus nibilominus dece ob a nativitate preteritis secure poterit naturali infans aqua bapti nin sai Rei Sina Sari cates vi minus vana fibi quides vanitas videatur:corpufcu lum roth lanart licet buiuf mode ad augenda cristianitates baptif. ma nibil que capitale magis conducat Sed ne in cito credulum per indem lene vulgus videamur omnimodu bellu gerere: Da in ip ve is in m mus venia estate extrinsecus :antescriptus tamen semper diebus declinatis et noulunio termiunio quintilunio arientunio diebuf, q3:vr superius dictuz est qui stellaruz puncti dinulgantur quos Depbendir loga observatio vt plurimu procelloses:7 bi sunt precipue quado cum luna aliquis vel aliqui ponifimuz planete con, iunguntur :maxime in canceo scorpide sagitario aquario a pisci, bus Infanté rotu aquandi mo aqua fit oulcis :clara leuis :non corrupta non sulphureanó ferrugineanó venenata:neo3 aliquo 100 pacro infecta inquiata feu macerata: vel infalubris: quibus actis euestigio aqua ficerur corpusculuco ficcis ac repidis pannis mol liter inuoluatur. Meeltantissimas interea baptizatione puto Si luna fit elleuata tuper venerez applicando ioni :7 custodiri. Deb3 411 ascendens : 7 eius dominus : 7 venus 7 luna ab omnibus satur nec ninis aspectibus ? seperatim luna acascendens ?? nauanduz est precipue: ge dominus ascendentis sit ascendens in latitudine 1211 z luna z eius dominus in fignis septetrionalibus : z in succeden eri tibus 7 cauendus ne fit mars in angulo maxime est nec in afcen, idie dente ne qui fit luna in scorpione vel prope stellaz que est in front rum fila tetauri quippe que maxime presertis in circucifione cauenda est alioqui multuz ibi tumescet venenum Interea presbiterozu baptizantiu in modicum arguo salis mani ctu pulu ad infantis impie quide os ministratum: qui nocet infanti: ent fer green ap una Anima vero : pheecuas : ex indenequaçã fu sapientioz : quipre qo secus: ludibriñ est opinari Mecudes eniz Si sicesser quib? pre bominibus est sal sapidissimu eil saure Sapientiores essent bominibus quod vel biscere est Insanie proximu Credere aux Infanissimus atqs infantibus nomina denouere absurda quipe pe que viga adeo iple abborreo q licer de icepe mutata a fija que videantur naturalitate veniare mone cuz fraude fiat mutada ma Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

lim: 03 retinenda a pauis licet longa fuerint serie vsurpara. Sz naturalius: perindega laudabilius meo gdez indicio fecerit: qui ab incunabilis infantem egregijs nominibus vocatauerint. Ital 03 cum egregia nomina Amoeniozes, pculdubio reddant infan tes: Sinto calcaria tangs ad virtutem. quippe cuigs licet Infi gni nomine nominari: infantibus egregia nomina deudueamr. Sicut precipue funt romana non turpia nega ridicula ve lucul lus a christiana nonulla. Sed christum: sine reform: fine anod po rishmum noluerim Deum fine quopiam ems nomme: quod est multiplep: arga biminutiuo vocari bonune no probaucrim. Db feruacing aiunt In feminis effe quedam nomina infochcitati ob noria. ADarime ADaria: 2 ADagdalea Momina aut ouplicata. Sicur funt Warcus Antonius Et fimilia gratiam : 2 maielta tem nimirum mibi quadam videntur aucupari. Loeterum ante omnia turpibus exceptis nominibus cum christiam fimus reoz observandum. quinfanti comuniter nomen fit a dim solemnitate vel a die dominico: cum infans nascuur nobis oblatum: exempli gratia fi vigilia vel dini Antonij die natus fuerit infans vi ipe Antonio ei sit nome Sicoz de singulis veli intelligenduz quip pe quod propriu nominis estenim nome dictio per qua fit deno minatio de quo fatis superq3 dictuz puto.bocaut appead caus tellam tantu memorato ad sequens allacruer caput peedemus. Sút mulieres que dicat qui post baptisma temposis est ad la crationem Infantis tin no a fluctibus endem deinceps puerus vel puella Sine in puebcia bomine acrate absorberi fi in aguis quadogs fluctuaucrit. Ideo no staum post bapulma Infantes precipiut esse lactandu. Sed eu aligadiu esurientem a lactatione abitmendu Muria preterea a vantedula pierti muliebri tur ba credutur quas egdem puto vanitates. Ils itaga polibabilis a geratis coditione ad frugaluscula succedamus.

De genio Et infantis liberali excitatione. L'aput septimu.

Anfantes ad liberales quasi artes excitant si bene la ctans 7 sanis eburneae per lusum litterae bination d'il pore in temp? 7 vi coucniet cu duab? partier capanel.

lis lino pefiles cu opportuno capitis num a 7 b. Mostridie c 70 a fic dietim successive vociferando frequentissime offerant atq3 aliae 2 Item alicae res cum billaritate 2 concinnitate fulgentes t flores. ppterea nempe aliquaz mibi mos no displicer cuitatum que infantes feltis diebo floribus ornant elleganter.nimiru funt infantes q per buiufmodi quafi gradus ad laudis cognitio nem excitantur quod mibi gdem primu fignum placet. Loalle Scunt Frem muficis amoenifoz modulationibus atga allacri cir/ culatione appe qua bene a natura inftituti. Inter brachia allacri ter precipue fi fint sani exultăt. Loctex ne eirca vulgaria diutius laboremus bocad fummā direrim vz. op infantibus fiant: gppe que funt liberalis quafiartis prime invitatrices: carites. Ingra ta vero no fiant beturq3 opera vi fint allacres viocudi Quocir ca artemifia berba coram infante incensa z fi ex ea cum bladime, tis fiat infanti stuffa eum billarem reddet 7 incurhones auertet. Idem facit aristologia In febres quidem deslicata. Si ex ea fu migium inferius marime fiat infanti z ex eins radice infantem fi contristatur suffumigabis perinde billaris fiet.

De varietatibus bomtais scom aetatum varietates figillum. Veut funt quatuoz ani qualitates. Ita funt actatis bu mane quatuoz differctiae. In veris figdem tempoze fortior est bumidiras : biemis .n. frigidirate preterita bumoz bistéperatiam q ppter bicmis frigiditaté co. gellati erat calor icipit remollere a i estino tpe ppter folis acces, fum ad zenub nostroz capítum caloz prevalet in autumnali vero pruno tempore vincit ficcitas quippe estatis trasacre calor bumi diratez exficcauit in biemali vero tempoze propter solis remotio nem a loco zenith nfozu capitu Supat frigiditas apropter cuz circulus fignoz pp spberică formă carear pncipio sapictes astro nom illius pricipium fignum vernalis equiocni poluere quod est aries nempe illi signo principium vicauere In quo bumida eft coplerio Ab aialibus schicer sumpra ratioe. In gbopia ps anoru vitae tepus est In quo est bumidior eox pplexio eodeq3 ordie reliqua tépora stamerut. In oium enim aialium pplerioe

nlez

ione

יונון

DUIS

primis annis prenalet bumiditas ficut in vere. In secudis autez vsa ad caloris stationem psectam velut In estate: vincit calorin terrijs annis in quibus est, ppe siam declinationem: fortior esta ciras: que ad bumiditatem tendit: r frigiditatem. velut in autuni prima deinde as secuda parte: quippe que cum extranea est bumiditate. In annis vero extremis: in quibus ad destructiones puenit in ipso sicut r in dieme superat frigiditas.

De peculiaribus quiditatibus: 7 mebroz egrotativibus in fantis: 7 balbunentis. Tractatus fecudus.

Um de infantis Regimine: 2 priverfali iam genio di crum fit. Dicedum nuncrestat de peculiaribus quidi taribus: 7 mebrox egrorationibus infantis: 7 balbu tientis a capillis quippe: qui vnde etiam dicuntur füt capitis pilli primi incipiendo. Milli autem a pelle dicuntur vno pdeunt. Lapilli fecudum aliquos funt in capite bominif Ande bomo ve funt radices in base arbozis. vnde z arboz simit alimen tum poterea a nonullis bomo Arbor muerfa tanos exiltiatur. Quocirca notatu digna plura cotemplatus est Albertus Ala anus in libro de plantis Et in opere de animalibus prefertim in capítulo de ijs que accidut capillis secuduz aetates Et alias can fas naturales Mec no coffatinus africanus montis caffianenfis monacus in libro que ei vianicii placuit nominare vbi capillorus a curis capitis a seipso excogitata Eta Balleo Dioscoride 30 anne damafceno arqualijs idoneis aucrozibuf mutuara remedia experta e inuatina tractanit. Adroderit iccirco preterea Si op? fuerit falubze nostrum cosuler in capitulo eoz que generant box nos capillos folio vigefimoguarto.

Tinterea setendum est lasiná infantis capiti illitam Lapillū nu trire eus qua tenatiozem cutem reddere. Polinius. Domo marimű inquit Lt bumidissimű cerebrum babet omniñ qua viscerum frigidissimű duabus supra subterqua mébranis vallatum quaru alterutram rumpi mortiferum est. Dinniñ cerebro medio insunt ossicula parua vni bominum in infantia palpitat nec roborat ante primu sermonis exordium, bocest viscerum excelsissimu, pri

muq3 celo fine carne fine cruoze fine fozdibus boc babet sensur arcem buc venaz ois a cozde vis tendit bic definit bic culmen altissimi bic mentis est regumé oium asalium in prioza, pnu3: qr 7 sensus ate nos tendut Ab eo, psiciscif somnus, binc capius nuta tio. Que cerebru non babent no dormiunt. Mucis ingladis pu tamen cobustum trituqa in oleo aut vino Infamiu illuo capite mutrit capillu. Entis aŭt est corporis prima superficies que cutis indedicif que corpori superposita Incisones prima patiatur kout u eni greci incisone dicut Mellis dicif eo que externas iniu rias corpus tegendo pellat. Mellis a brutis detracta coriu dicitur qd quide sica carne que eo tegebas por inationem nosatur vinde excoriare: excoriatione dicimus: appe que ars est laniatorum: que ab excuticatioe: cbirurgicoz scilicet arte: dissert. Ande nos nunc ad phoz phisicoruga, psessionem accedamus.

De ADegacephalo: 7 microcephalo caput primu.

Aput:vt varroni placet: vicitur of ide initiu capiant fensusac nerui. caput est mentis arx: vnde sublimis ipfa oia speculatur. Lapitis magnitudo: seu paruitas infantis: Interdu est naturalis: Interdu accidenta lis: Si iphus magnitudo est naturalis: Sensus indicat augume tum. Munia vero capitis enormitas e dánanda: eo quaccedit ad figuram auti noctuaz: que ppter capitis enormitaté funt pufila nimes:que enormitas capitis eax magis materiae indicat fupflui tatem of vigoris excellentia. Quocirca Bulielmus placetin De salecero i eius opere de, chirugia. capitulu primu facit. De aqua congregata In capitibus puerozu noniter natox, vnde mega, cephalon quiq caufatur. Accidentalis capitis infantis magnitu do prer natura augumétatur in vies: ? est accidés ex capitis ven tositate i capitis ossib generata vel ex aggregatioe bumiditatis inclusae: querete exit via: quod megacepbalon appellat maya enim grece:magnű κιραλο :caput fignificat. Remediozű autes iccirco primu a pcipun est:nutrices admonere qua cibis caueat: ventofitatum: 7 bumiditatuz nimietatem generatibus. Deinde purgetur cum peris magnis. Infantis aut scilicet supinati:ama raci: fine maiorane aqua modice naribus impoatur: que fi min? m

3 in

odi

uidi

·fin

mt

Inde

imer

latur.

Dav

min

ntbo

conférant ad viteriora pedetérim figde prededo. vz. 1Recipe at xu: ab macerabis donec ad fimilitudinem videatur vnauenti: 7 cũ paz olibani bene miscebis B pariformiter post infantis capi tis rafuram vel salté tósura supponat: Sicoz ad minus vie näle oimitat. Deide ifantif narib pax fellis Lupini seu falté cerebri a mirre pay: modice îpoaf. Dechiuuabit medicia semel fiat fin gulis mehb?. Tex aut nifi pderit: pone sup infantis caput epla ftuz de olibano: Sarcocola: Serapino: qumi amigdalaz: gp pe q mibi magis placer: 33 medicina que fit ex alxouiuo: namo 3 olim in mortuoz capitibus inuentų est: cute oum viuebant: capi tis penetrasse. Efficar prerea in megacephalon vngueru est: 95 fit ex recetib nucib In mortario cu corticibus mollib interio ribus:acteltis tritis: In quo paru fit olibani fup infantis caput politu:post rasură: 7 de tertio in tertiu die donec opoztuerit rei teratu; qo nin hue paz pierti fi megacepbalon elt cu oolor pde rit. Recipe radice dracôtee cerá nouă: 7 nitidă paz oleiro. 7 adi pistalpae: que ficoia fimul bene mixta cogitur vi fiat vnguetuz quo infantis rasum caput liniat appe que medicia psentioz é in flatis crurib9. Ité in megacepbalon alia medicia. Recipe flores rofmarini quos bullire facin vino albo: quo ifantis lauet megaz cephalon.boc remedin religs pariter cofert inflatioib? 1 Dete rea celsus in securid libri vigenmoquinto capite docetres que in Hant a a iflatione leuat. Wlinius isup in bistoriae naturalis por lumine. Bzion ingt marina berba lactucae folijs fimilis rugofa veluti obcta fine caule ab ima radice executib folis Masciti sco pulis mariega teltis terra coprebens pcipua ficcadi ei spissandi 93 vis a collectiones oés inaflmatoel 93 cobibédi Jazad micro cepbali remedia accedam? ADicrocepbalon aut.i. paru caput. Si est näle 33 bomine foze: vi plurimu: plagit paruac stature. th no est curady.cato.n.corporisingt eriqui pires cotenere noli Cófilio poller cui vi na neganit. Et papini? . Al Daior in erigno regnabit corpe pirt? : veru fi:qo raro accidit : ADicrocephalo e accidétale puenit ex nó idonea debilissimi spinatis dispositióe in gnatioe pferti in parte cerebai: Sine ex aliquo mficis mfis accideti quo ifantis caput in ptero pegetari no potuit vel ex quopiaz

indice Dum infans in vtero mouedat caput peufioi obnoriuz babens app mater Infanfaz. Iz in maxio fuerfi vitae discrimine tri natura vt folet quoad pot fefe adiquate perinde infans aliqua do no perit Mega mater ipfa. Sed infantis lesum cerebzu rema net territo fimilis quafi ptrabetu qo fi ex boc fiat accideti ab alijf nato dignosci pot infante. não a alicubi depssius ade erit caput i directu. At puez ipfe venetijs vidi cut? erat ebzi? pater. Micne queo qui in bos inuebcrus digrediar q nulla babita in viero ma terno que iph generauerut foetus rone vrozes verberant. And frequeter fegtur aborfus; ph bachi picernas: Improba corpa. vita indigna, vinu modice fumptu vires corpulga cofirmat ac ro bozar: In modice statu méris evertit. Quocing tadé pacto catu fuerit microcephalon. Remedio funt infrascripta. Adzimu vesca tur nutrix cibis bonas buiditates generatib? Deide ifantis mi crocepbalon vngať vnguétis calidis būidis fubtilib9 penetrátiv bus lenitiuis. De Al Segacephalo Et microcephalo. nagz ra riffime accidit baec dicta sufficiant.nucad alia pcedamus.

De Saphati a fauofitate caput secudum.

Cal

11:2

app

De nigle

cerebii

I figt fin

urépla 17:gp

amq3

capi

t:98

nterio

caput

the rev

or pde

10.7 adi

onguêniz itioz é in

peflores i megar

Diete

misup &

eralispo

is rugola

alatilo

Coillandi

admicro

i caput.

Harure:

nerenob

in erigno cepbaló é

office un

is acciv

Aoniá buiusmodi egrotatiões fronté vt plurimu z in fantis sacié de bonestare vident quapzopter parêtes maxie tristant. Ideo de ipsis disterere nonulla excorgitaui. Sapbatis Et sauostas nulla alia disterenia nicificom magis Et minus inuice disterut. vtrius quaq adquiusmo di egrotatiois că est Lactis cozzuptio q causat malu sanguinem psertim slegmate salso pmixtu nimiaq infantis capiti bumiditatem q nibilominus egrotatiões Juxta sentetias Auicenae Barleni Serapionis Aliebatis nostriq potissimu Sauonarollae. Iz infantis caput Et sacie desormare videant tri non sunt curade. Imam setdiseris isantem excusant egrotatioidus z eum reddunt billareac iocudu. Attamé qui omne vt vt aiut nimiu vtit in salti diu Mie nimia interdu sapbatis Et sauostatis acuitate caput i sans frequenter diuertit z vagit quod accidit quia vellet manus vellamentis inuolutas in libertate easq ad caput applicare Et

scalpere Sinimis itags einsmodiegrotationes infante infestare vel corripere viderentur a precipue fauofitas que major é in dis titate Interdu enum inde ab infantis capite ac rota facie buffulla tis ato3 squamatis bumoz egredit indenstrate a colore ad mellis quafi fimilitudine vnde fauofitas appellat Sequentib cautellif remedija deo dante curabitur quo circa prescienda primuz est morbi vel egrotationis causa eags satagendu est ante oia viabi gatur Remota nãos cã vi plurimu remouet effectus. Laufe au té morboru r egrotation u vi plurim u per figna deprebédunt a micaele nostro in sui operis tractatu primo primog capitulo de medicia ifinuata. Mos aut ad ppofita reuertamur An ofa itaq nutricis cibo corrigatur Sicut in precedentibus admonuimus nec vratur coitu vnde forfaz sequeret impregnatio: que maxime lac iphufoz nutricis appetitu cozupit . Lura pzincipalis eiufmoi egrotationis funt quatuor observantie: prima est cautella ab bu more peccante: Secuda est vi adequatio fiat in corpore ad ea re gimen couertedo: que laudabiliú materierú funt ellemeta a boc est regimen laudabile reruz sex Terria est occupatio circa id:00 factuz est ab bumoze peccante In cute Quarta est pharmaceu. ticis vii Iccirco cofectio epithymatis ad faphati recente: que ac cidit corporibo teneris fit boc mó iRecipe alchañ o mecha.amig dalarii amaraz : cii fuis conicibo cobustarii stercoris muris ve naz celidonie coziandri ficcci scozie argenti venarii imetozii cur cume aristologie corneŭ granatorŭ merdasengi ana confice cum aceto roleo.ro. a line super fricatione Meterea Balen iccirco plurimos se boclinimeto curasse profitet. cartis scilicet cobustis cus acetogs diffemperatis a super locu positis a Rursus. Sapha tim curans linimetu fit boc modo Recibe cartaz papiracearum scilicer cobustary calcis lorge argenti viui años, i confice cum aceto a nucu olco a line super fricatione loci cu panno aspero suf ficienter vt aut medicine nullu fit impediments : capill leniter: of oz ad capitis cuté icidant a arriplicis folia superponat : one ne decidat vitta muniai imanega a vesperi leniter mutent Ildiestar fimiliter fepius reiterare :ad minus totiens : quotiens eff infans tergendus que si prodesse videant ad acutiora non procedatur

Sim minus . pedetenti ad ulterioza est procedendum videlicet Recipe orden er coriatu a maluarque bene lota in aqua clara de coquat: qua tepida supina facie infantis caput abluatur Deino cu mediocriter pannis ad igné calefactis vel fi serena fit estas ad folem ficcetur za triplicis folia in cineribus calefacta parugs toz refactar ex custa a nitida benuo superponatur : quod aliquoties iteratű cauliű folia piter tozzefacta z nitida z butiro: vt fieri folet loro interius linita sequantur. postea edere folia cum filo madidone vratur Instar capitegi funt fuenda pariterg tozzefacta et a cineribus ex purgata a vncta fimiliter superponat que misi con ferat 7 infans Ja fit anniculus fic ad acutiora est procedendum Recipe ceruse litergirij an. 63. v. lixiuij ex nucu cineribus vel vi tiū facti 03.3. olei ro. 03. i. cerae nouae 03. i. que cū pscripto oleo liquefiant terrédags terrant Et cu vitellis ouob ouox medio, criter affatox conciantur reginde infantis caput liniaf. Et baec in eiusmodi egrotatiões iam puto satis esse nec iccirco egdes ad acutioza, pcederein. Wez ad acutioza vrgete fi fit ca, pcededum. Ad opus pauli bagellardi de infantiu egrotationibus capitulo pmo de sapbati a sauositate que que que a sexto erit recurredu: vbi inter coetera vnguêtů vocet ville nó modo ad Saphati imo ad oia etia capitis vicera tinea: allopitia: lendes: pediculos vice/ rată scabie: 7 in reliquas similes egrotatiões: quis antiquas, p derit. Ficirco infup falubze nostru cosulere folio trigesimonono a nostru viaticu folio quarto:nec nó rasim in capitulo tractatus quinti de sapba: atq3 idiuisionu libro vbi epithima docet ad Sa phatim recetem in corporibus teneris pterea eundé auctoré in li bro de egritudinib iunctura a capitulo de curis puero in priv ma aetate z in sequeri de sauositate: atq3 etiá in eo loco vbi d scias tica: a infectióe cutis a fapbati: a faciei postullis tractat. Abreter, ea Bulielmu placetinu de salecero In libri tertij opis de summa coferuatiois: 2 curatiois capio octavo de sapbati 2 pustullis ru beis capitis: 7 faciei bumidis: 7 rubore faciei cu pustullis ficcis 7 pruritu. Insupq3 Jacobū de dūdis aggregatorē. In sui dag gregatioe opis vbi fapbati priatia quecuq3 bicinde ipfe collegit posuit notabilia tractatu gnto capto altero folio.cclvj. m iii

muzell

prabi

le gu

Int a

lode

tagg

mus

rime

**I**fmói

bbu

STE9 D

3 1000

taid:go

maceu

que ac

a.amiq

mas ve

aou an

micarco

cóbaltis

Sapha

(carum

ce cum

pero luf

niter:pl

:one ne

Oreflat

nfans

TATUE

TAdidem Minius insuper vicera In capitibus infantiume ta mire sanari phiet. Magister aut Anicena liniment docet sa nans fapbatim etiā in corporibus duris. vz. Recipe bubei fter coris muris capitu araneaz cobultaz: colcotar viti: venaz celi doniae Salis adusti: gallax sulphuris viui curcumae: literairii: aristologie tubel eris aff. parté vna cartax cobustax partes ouas conce cu aceto pinialbi: roleo atiquo: r ministra post fricatione cũ cepa acuta: aut squilla. Deinde laua cũ aqua vine: 7 folioz vimi 7 radicu maluaruz. Recipe litergiri cadmie vtriuloz: calcis vine añ. 63. i. cartan cobustarů: olibani tartari cobusti añ. 63.5. Sief memite:gallaz cobustaz añ. 63. iiij. argen vini. 63. j. aceti: 7 olei mirtbizogtum sufficit coque donec acetu sit cobustu deinde araê tų viuu fic conertedo cu eis miscera vr conenit vtere. Pozeterea vtrag edera vlcera manatia fanat. In capitibus pfertim puero rum. Anguentu in sapbatimer faciei ruboze quafi leprae princiv pium. Recipe puluerez prunaz tritaz falicis: que ve fit subtilissi mus p pannu lineum cicotriconizabis a cu melle pnias instar pn guenti: quo vesperi cu earotus it cubitu eius facies liniatur ma ne aut cum furfuris decoctione lauetur eveltigiogs cum vnguen to citrino facies liniat dicitur aut citrinu. na in citri pomo cuquo quitur qui fic fit. Recipe bozacis. 63. ij. capboze. 63. j. cozalli albi 63. sesa. A midi cristalli subtilissime puluerizati: antalti oentalt pmblici marini: olibani: albi nitri an. 63. iij . marmozif albi. 63. ii. améti bulcis. 63.1. spume vitri i foznace beducti. 63. i. gerse serbe tarie. 53.1. cerusae cois. 63. vj. Fit aut boc modo terre oragatos a vmblicos marinos in moztario fimul cu pistello ferreo: a v sub tilistimű pannű cribrent. Deinde Recipe artigiae recetis pozci ne albissime. 63. j. sepi capzini: vel pecudini. 63. j. arūgie sine adi pis galinaceae. óz. i. cófice fic. Laldariú aqua plenú bulliat for ignem: 7 cacabus cu arungia pedeat in caldario in ipfa aqua. ad boc vi ex ipfine aque calorerarugia liquefiar que liquefacia p pa num nitidu collet In pelui: 2 pulueres imponat. pter capborae a boracis: boc facto In vno pomo citreo fine duodus imponan tur: 7 fup prunas vel accesum potissimu cinere sinatur donec bul liất 7 cũ bullire ceperint In pelui denno ponătur sup prunas cũ

spatula semper agitando: tunc iponat puluis capboze a bozacis g gdeni cũ bene mixti z coagulati fuerint vnguentu elt factu gp pe qui pterea pulchram reddit facie Létigies vertruit nigrediné er sole inunciù tollit pustullas salfi flegmatis e sacie Et a quouis corporis loco expellit cicatrices leprosae faciei attenuat Et mul tum pderit Si frequêter inde liniaf ad ruboze oculozuq pzuri tu mire valet. Duiusmodi quogs studiosum Iccirco legat Sua deo Antonij guainerij opus egregiu Et libellu nostru g saluti fer appellat. Abetrus benigs de argellata notabile cudit capitus lum de aquofitare q in capitib puerox repperit. Infup fui opif dica septuagesima qui iccirco cosulere puto pariter salutifex Bu lielmus placetinus de salecero in libro de chirurgia capitulum altex cudit de crusta vel scabie in capite puerox a frote q lactant 2 dicif lactutiuz a laicis. In scabie aut cutis capitis. Recipe plos puz tritu quo cu olei modico z aceto mixto Infantis sepe caput vngat. E Adidem acetu acerrimu qo igneax prunax frequens ti magis que babudati bulliar ipolitioe ex eoq frequeter infantis caput abluatur. plurimu valet.

De epilepha Et mozbo lunatico tertin caput. Apilenfia nibil aliud enifi oppillatio viaru mot9:2 fens sus i cerebro epilesia a frigiditate vel nimia bisiditate si ue vtrag potifimă că în ventriculis cerebri generaf î appoplehatedes. vn víci folet epileha magna: effe ap/ poplefia parua q ifante reddit ac imobile Et isensatu. Epilenfia or ab erti sup 2 hausava capio Be supioris pris.i. cerebri caprio q reliq mébra beberant Lu caput dolet cetera mébra láguet ada giù est antiqui. Sigdem cerebrijest tang corporis Rex sedes in celfitudine prozij sui exterius moenibus signis speculis valuis colunis Et religs idoneis ornamétis qui speciosisme insigniti. Lerebri diminutinum est cerebellum. Ande vulgare vocabu lum est deriuatum diciturg quafi cere lubzu ficut candelabrum Et'alia similia nomina. Sed euphoniae gratia cerebrum dicitur a cera nostro vocabulo a nausav capio quasi ceram capiens. Ande est sumpta metaphora. Mam quemadmodum ex cubi culis cereis prodeunt, reddeuntes apes In aluearia. Ita ex

fa,

celi

S Dua

mone

plmi

Sief

olei

erea

uero

inci

itar yn ur ma

nguen

ili ab

entall i.oz.ij. ieletpė ragaros r pfub

spoid

neadiv

at lop

113.90

cap pa

ipborae

mponan

11125 (1)

cubiculis cerebri prodeut reddeutes cogitationes In animalia cerebruz quidé babentia aliaz nibilominus grammatici cerebri volut derinatõez.ceternz bec In boc nostro genialis bumaneas bistorie ope exposito quippe que rei naturalitate i se ontinet ma. gis quadrat :ea aut cubicula:cerebri ventres vocauit antiquitas In quib9 visa cócipiūtur Illic mētis pincerne phantasia memo ria îmaginatio spiritus qualtiplices cotinetur: licet no nulli ima ginationes putent in pectore fieri. Mulli animaliu tin cerebri cor porature scilicet babita ratione: natura tribuit ostu bomini quod ab exteriozibus quide nocumetis arce offea munitiffimu pepigit ne suf faciliter opus cozzueret. est. eniz datis armis offenfilib? imo porissimu desensilibus ad quega coseruadus natura Solici ta, binc est op allegozice : in fabulis vr puto bipocrate a capto cen tauro : qui ab epilenfia puez a parentibo relictu curauit boctum tradere medicină Sicab eo principio:natura reru ordine dispor néte Ipfa medicina:nature viigz ministra successive in plures au crozes sumpto ab epilensia strate gemate militauit. Siquidé bic morb9 Interdu fulminis ictu causatur ppter timore : que scien dum est :ante nativitates Infanté posse adoziri Itaqs buis egro tationis sunt speties due : prima a peior est : que in viero est fetu aggressa. Dupliciter aut vt plurimu solet aggredi:vel bozzibilis strepitus că quippe que pullata pariter oua cozzipit :vel filuna matrice cocipiente fuerit in pisciu figno: a becraro vel nui por tissimű est curabilis nangz partez maximã aduerse intra se bausit naturalitatis Epilenfie extra vteru maternu future Albert ale man9 fignu ponít quado videlicer os longe, pminet 7 est rotun dus cu spissitudine labioză a aligitulus retortă ac fi fit repandu in labij extremitate in mūduz stultū vozacez z forte epilenticum futuru oftendir boceni plato pozco atribuit. Aldozbu comitiale deprebedit capzini coznu vel ceruini vsti nidoz. Danf lepozis fa le custoditi pulmões cu thuris terna parte p dies trigita. Pozete rea comitiale morbii deprebendut oia que Jacobus de dundis parauinus aggregator posuit insui de aggregatione operis folio rhij In epigramate excitantia z iducentia epilefiam que deinde epilenfiaz quidez fanătia subsegunt folijs. rliij .ac sequentibus

duodus ad que In epilepha ftudiosum remitto. bec egrotatio in terdű dei gratia suapte etatis regionis vel aeris glitatis mutatoe aut aliquo subito in optinato accedenti euanescit quod vi expedi tius fiat nutricis dietetica ofert regularis observatio Juxta pau li bagellardi precepta In secudo capítulo depilensia dica septia Sicq3 deo date duo bona sequêtur primu que nutricis lactis cor ruptio abiget reius caput r corpus purgabut Itaq3 ab omni bus se caueat cibis flegma grauantib? .altex bonu eritzo ifans curabit : quippe no debet nifi tâtuz lactari : quippe nifi tâtuz lactari : quippe nifi tâtuz lactari : quippe nifi tâtuz l portufgz parti minus: 3 magis modo ne alimeti nimis penuria debiliterur : quod quide absq3 admonitiõe nostra a pita nutrice por observari a liniant isantis nares cu ole is calidis a ruta odo ret 7 ad iphus colluz pendeat smaralgdus Lotallusque virtutez ocultă babet In epilenfiă. Quocirca Depbeus 7 Archellaus. Comitiale morbu fanari cibo e carne ferae occifae eodem ferro quo bomo interierit funt pfesti. T Deterea vulpis occifae cerebeŭ ellivu cum nutricis lacte fin cero Infanti frequêter mistratu eum ab epilepsia, ppetuo libera bit. Item agni cruoz pariter pderit cuz lacte datus. Item vngu la afinina adulta equinaq fi terrat Et in potu ministretur cu ace to ex vngula quog aromatica inuat Si suffumiget epileptic94 fi ceciderit excitet. I Deterea recipe fucci sgllae péidiegs coque piperis pone quim est medietas penidie a infanti que comodiul potest ministra. C Ad idem Recipe sticados parievna Sisele os partes ouas Spatane parte media gingiberis piperifoz añ partes fex Squillae affatae parte media fiant in puluere a amig dalis ad pondus oium cu melle cofice vel penidijs 7 cuz facaro seu zucaro misce. Infantibusq3 cum alphilla In stomaticon for ma dabis. Unguetum qo fup ftomacu: verreqa linitu: ftomacuz purgat:appetitus cofortat:caput alleuiat:2 oculos clarificat. recipe apij. 63. iij. Succi folioz rubi. 63. vij. Mercurialis. 63. iij. bec simul cofice: 2 ventre vage. A Dreterea iccirco buiusmodi ma gis valet vnguentu. Recipe euforbij. 63. j. cere noue. 63. sesqui. olei oliuae: qui sufficit: q fine flamaifac fimul bullire: 7 buiuf modivinguêto tepido lineatim liniatur puer a collo ad cullum.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

bri

EM19

Quitas

memo

Ili ima

ricoz

quod

oha

cen (

ctum

ilipor

deash

ndê bic

iê scien

egro A fetů

ibilis

filuna

onun

pandu

nicum miriale

10218 9

Item vngatur frons ac tepoza cu dialibea. Sút qui dicant ofal mű benediristi vie terrátuá vígs ad exaltas caput meu In lilit folijs scriptų cų abusdam caracteribus que in libro nostro a be tiosus vicitur cotinent folio cetesimo trigesimo primo: a circa pa tieris caput cu credulitate ne folia vecidant ligatu iccirco mire va lere. Ballenus aut valde peonia laudat. Dicens peonia Si col lobois suspedat vel pueri ab epilensia adiquat. pstreturgs se vi diffe octo anox puez no patiente buc morbu nibilominus ad col lum ei peonia erat suspensa que cu a collo cecidisset Illico epile ha fuit oppsius a cu peonia denuo fuisset apposita tertio die fuit tiberatus . efficatius medicame est Si epilentico balbutieti ad su gendu apta: cu nutricis lacte peonie grana ministretur 7 ad eius collů coagulů pědeat lepozinů. Itě apis vina data vi ex glutiat ex empto aculeo inuat luna crescête vna: decrescête: altera. Joan nes preterea damascen?: oleu docet paraliticis epilenticis appopleticifaz innatinu: cuius adez apolitio In libro et nostro faluti fero cotinet: folio quarto decimo. Junat infup sternutario es in li bello illo declarate folio sequeti z medicine in salubzi nostro folio quiquagefimotertio. Iccirco pstans preterea phisico perrus de argellara:notabile vt superi? dictu est cudit capituluz de aquositate que repperif in capitibus pueroz a Adetrus de tuffignano. super nono almansoris tractatum de epilepha scripht exquinti. Item Rafis intractatu nono z in divisionu libro nec no in libro de egritudinibus iuncturarum capitula cudit falutifera de epi lenfia puerozū quocirca frugalia plima i volumine padetarū nec no capítulo, quinto folio ferto cotinetur Anicena pterea i fui ad miradi voluminis foliif centefimo quiquagefimotertio quarto z a quito: capitulis octano nono decimo a vndecimo scribit de epi léha deoz fignis speriez eius: De caufis mouérib epilephá ac de cura nec nó folio tricételimo nonagelimotertio voi îter cetera ofectioné pocet plurimoz innaméroz valété i infanti egroratio nes revilephá r Aldicael sauonarolla folijs septuagesio octavo a nó nullis fequérib? Ago aut fenêns conlium out viras proueb etis i epiléphá folijs nono a fequeni. Interea quo te oze iccirco al legê Antoni guaineri vir nigilatissimezo re buiusmodi oi ex pre

tā erglitees erecutus: vi nibil lupra Lopoluilti Abacte vir mi ro cũ ordine de capitis egrotationib opus amplissimu In quo tractatu septimu scripfisti de epilepfia noue Inse capitula continenté: quoz gde pmu est de epilepsie gditate : ac decais ei9 qui bulg fiat in locis. Secudu de epilepliae fignis demonstratiuis tertiu de epilepfiae fignis, pnosticis, grtu de cura paroxilmi epi lephae. gntů de lex rex no náliú in cura epilephae observádo re gimine. sextu de modo materié epilepsiae digerédica euacuandi septimu q radicitus epilepsia curabilem extirpent. octavu de ap propriatis q i cura epilepfiae ab extra applicent.nonu v ltimu de cura epilepfiae q paliox médrox comunitaté causat. Itez in viatico não capitulum iccirco cotinet carta duodecia cuius pnci piuz e. paffione q fubito boies cadut Antig pessimu morbu vo. cauerut. Aulgus aut dicit iram dei . Bulielm placetin de fali ceto i ei opis de suma pservatois a curatois libri pmi folio.cxl. capituluz. rv. notabile cudit de epilepfia. Interea sciedu é luna ticų caducu spaticu iter se admodu visserre. Maz spatic? is est g maligno quafi spiritu correpto alicubi negr constere. Sed sedu lo salien quati fimilis mouet. Laduc? est q morbo gravis cótine reno se por qu cadat Lunatico is eg gbusda lune fitibus verat ab infania. Bafpar fert mirra thus Baldaffar Abelchioz auru Maec tria qui secu portarit nomina regum. Soluitur a mozbo domini pietate caduco Stella magos bucens tres ad cunabula cristi Auru thus mirra: qui mistica dona dederut. Expellit morbii domini pietate caducum. Tiprobatifimű infup in morbű caducű eft.vz. iRecipe fplene pulli equae. Radice peoniae an. gb puluerizatis Et mirtis fu, matur. 63. i. cu. 63. iij. fucci policoniae Let cu optimo vino cretefi ieiuno stoaco of Et B fiat vuij vicib viplus si opostuerit Et Bo Dante fanabit. Ité addat i dicta medicia aligitulu thuris Et mir racelectae 7 de limatura boni auri ad podus vnius denarij. Ite li opoztuerit addatur cozui coz puluerizatum. A Dzeterea quan. do presbiter ad missam vicit pater noster. Dic simul in auf patie tis aift innare. Meterea, phatum dicut in morbum caducum. m vi

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

13/1

mire pa

Sicol

5 fevi

adcol

e fuit

ad fir

ems

lutiat

30an

o laluni

oesinli

tro folio

rus de

quoft

in libro

deepin

arii nec

i fuiad

parto 7

deepi

phiasc

r cetera

arotabo

oneno

proueb

carcoal iex pte Scribere verba: 7 ad collum ligare patients que i ifra scripto no stro maximo libro continentur.

The Preterea Saspar te prebendat Baldassar te liget as mire valet g in libro nostro maximo cotinet solio. crlvij.

T Dne pater pientissime Jesu christe dulcissime spes mea clem tissie q es trin9:2 vn9adiuna famulü: prfamulă tuă.n. creator be loy.esto queso memoz mei. Domo refugii locus auxilij. Inter fluct feculine demergar subueni. De fortis g'el. Rer sum tri nus: 7 vnus: libera me famulii tuu ab bostib? 7 malignis spiriti b?:ab igne: 2 aquaz gurgitib? a febriú stridorib? ab armoz vul nerib?: atóitruű fragozib? a fulminű ictib? a spétű mölib? a be stiaz dentibo a venenosis dapibus: ab oibo venesiciis: 7 incata tionib ab oib inimicis meis vifibilib ?: 7 inifibilib ?: ab oi expu gnatioe corpis Et afae meae ab of phatasmate ab of peste a clas de Et a caduco morbo a cucris volorib? a subiranea z in puisa mote acab of malo. Amé. Mec dei nomina fint mibi remediu 3 omne malū Mel Meli Welov Velion Emannel atoz ofa alía arcana Adonav orb bei noia baec ozatio a patiéte cu magro bicta cum devotoe invat in mozbii caducii modo ne paties ceciderit in teplo in aqua nec in igne. Ad ide Recipe Jecur lupini qo adeo in igne cobure ve in puluere redigat Er einsde pulueris pazziminete mozbi cadu duci passióe patieris os cu aqua infundat. Adide Recipe apez vná viná Et exime ei aculeu Et luna crescente da caduco itegrá glutiedam:alterá fimili luna decrescete Itez vbena collecta cum fit fol in aricte Et cũ vno peonie grano incra vniº ani caducos le berata malo mozbo. Alibi fic repperi. vz. vbena collecta cu fol fir in figno virginis vel arietis cu grano iucta peoniae vni anni caducos liberat In quodă interea veteri codice fic repperi. vz. C Salubres res infrascriptae sunt ad succurédum pueris pané tibus malu turpem fancti georgij. Recipe castore Et stranudel lam protenêdo z odorado virture ei q plurimi, pdest. Ad ide valet ruta Et saluia frequêter odozata. Ites si in oleo castozei po nantur ruta: 7 saluía 7 ibi paz bulliát valde innabūt. Si cum bu iusmodioleo liniat nuca patiétis atq3 si ex ruta ipsa Æt saluia fri centur brachia: actibiae patientis trabédo fricatione semp deor fum:nug furfum. Amplius ad b tyriaca valet tenedo ipfam ad pulsus: 7 comededo. Jié si peoniae radix teneatur sub ventibus a patiéte: 2 ad dorsum est remedium innatinu. In morbu cadu, cum pro infantibus. Recipe euforbij. 63. i. cere noue qui fuffi cit olei olinae. 63. ij. 2 fac fimul bullire fine flama: 2 sepius infantisjunge filum dozfi. rurfuz in mozbű caducuz. Rade ex nouez argenteis anullis cu quibus sponfate suerint noue virgines paz argenti ex quolibet de inde collige a fimul misce totă illă rasura3 atq3 insuper adde tantu argenti : cu q3 to possit annulus fieri qui tă latus fiat q bec possit noia circuscribi.v3.

quo facto fac supra dicere missas none quib? expletis dic patienti cu3 ccciderit leuate sus tribus vicio dus pussas etus digitu ponas i anullo qui fi sorsas excideret. In mediate eius iteru digitu impone 7 custodiat ne annulu amittat quod nifi fiat liberadit. Ad idem fic inueni .v3.i die sacti Io anis an solis ortu vade ad pullegiollu berba3 qua collige ante so lis ortu postea serua upsa3 vsq3 ad vigilia nativitatis domini:postea fac supra dicere missas nativitatis:que noctu dicutur. postea ipsa3 derda extirpa 7 vtere cu oportueru: applicado. v3.ea3 ad nasus eius qui ceciderit adeo vt caduc? ipsa odoret: 7 stati surget cu sinceritate Ite3 cu paties ceciderit dice ci i dertra aure ter vero da Insta scripta .v3. badraa: 7 cetcra vt supra. Ité versus 7 ora tiones cu credulitate ac deuotione dicant que continetur. In cau tellis 7 insantis observationib? .v3. Lrux tidi sacta salus Lrux

inter

viriti

וטקי

abe

cara

ierpu

gaba

rcana

iuust

1a nec

mrept

icada

est qua semper adoro TEd idez Recipe radice berbe que vo cat peonia qua pone patienti super pectus ad carne huda 7 93 primu surget Radix aut buiusmodi babet bac virture vsq3 ad an nos quigs postaŭt quinquenium z sic delustro In lustru debet mutari iRursus iRecipe auem cuculu dum ad buc viuit z pone i In vno vale seu pignata terrea noua. postea bene coboperías ne possit eu olare de inde impasta os cu argilla noua ne possit re spirare. postea sic pone i furno calido a fic dimite donecauis ap ta fit ad puluerizandu a de illo puluere des patienti in omnibus cibis donec totă comederit a liberabit. Le pozis coz recens collo suspensus subuenit caduco. Apu pel perris testiculi cuz vino bibin caducos sanát Arfi fel caducos liberar. Idé facit eque lac epotu Ideas fit arietis liquor seu iecoze distillato vulturis iecur cu languine tritu p duos veltres dies caducos liberat. Bali te sticuli cũ vino epoti caducos liberát. Sed abstineant se poeceni vies a vino Siccent a bene ad opus seruerur cuz anseris adipe Lupi cor coque a da iciuno i die solis vel veneris lunatico come dendu. Smaralgdus latus adversat morbo caduco. Idem sac corallus rubeus. Comitiali interea morbo pomitus est necessari us. Coturnices aues sunt aduene terrestes Moti? & sublimes bas núc vulgus qualeas appellat: que ueneni femé gratiffim? est cibus: quá ob câm eas danauere mesae: Simulos po comi tialem mozbū. ADagna vertigo visuz caducoz obuertit ita op n vident patentibus oculis. Extat moneta argêtea que dicit fancti alunifi que cu cadir caducus in ipfis manu detur virtutez babet euma tali mozbo liberadi estas amplitudinis vnius marcelli ve neti In qua nome é p sculptura scriptu Ludonici Regis ab vno latere ab altero aut nome Juli Turoni cu gbufdam infignibus T Mozeterea in veteri quodam codice fic inueni.vz. In iraz dei magnam: 7 lunaticos. Recipe buglofam fine lingua bouinam: mellissam sige naranzaram bozaginem: 7 1Rosmaring an in conuenienti gatitate: 7 omnes astas berbas sac bullire in bono vino: quod expflum.vz. ab istis berbis turbato ad bibendum betur per dies triginta cótinuos. Ita o non bibat aliud vinum in vno

autem illo crocus imponatur:vt bene coloretur Lotra demetia3 edat patiens flores rofmarini argz rofmarino praf in cibis. Am plius. Recipe auri fini de ducato: tburis albi: 7 ellecti: mirre. añ grana nouê. Deinde Recipe tot caulium semina quor annos vo lueris ne cadat creatura: quam in vtero babet mulier grauida: q omnia cum mellis modico incorporabis. Maec fic repperta ad babundantem posuí cautellam. Munc ad sequentía puertamur.

De egrotatione: que puerozum mater appellatur: 7 infantie soda peculiari caput quartum.

Brotatio que puerozum mater appellatur : Infan e tem interdum aggredit. In prima actate: 7 fignum eius est timor. In somno multus ploratus: 7 vigiliae lacrimosae. Apreterea calor auget: 7 ab infantis ore egreditur odor foetidus. Il uius egrotationis causa: lactatio est plus plus lactens possit digerere. Lura eius est lactis correctio Et precipua medicina Tiriaca magna Eum fincero lacte data: vt in salubzi libzo nostro carta quinquagesimatertia beclaratur.

T IBzeterea Recipe diamufci: diaplirifq3 añ. semuncia3: qua3 tripartitam quidem: 7 peculiari: 7 falubzi lacte distemperatam:

eque infans fummat in triduo.

nei

विकास के वित

mi upe sme faci nel mai per mon per mo

no 15 dei

m:

011

TIn infantis autem Sodam Recipe gariofolozum: gingibe ris: nucis mufcarae: Spicae nardi: galangae Et cubebe an. 63. vi. que in mortario contundantur : 7 fimul misceantur Et lineo tenui nitido faculo imponantur Et cum oportuerit repidus ad patientis caput applicetur Et ne decidat vitta muniatur. Ad ide Recipe frumentum apuliae: quod optime contusum. In oleo rofaceo misce: quo tepido ifantis caput leniter vngatur: 7 frons ac tempora cum dialibea Eótra ardores capitis infantis Eucur bitae sativae exterior superficies tenvissima einsdem folijs super positis bene inuat. Sed iccirco prinum viligenter est aduerten dum. Mam fi egroratio effet ex causa frigida: nocumentú perín, de magnum sequeretur.

De palpebrarů: 7 oculoz naturalitatibus: 7 peculiarib? eoridem egrotatióib? infantis: 7 balbutiétis caput. quintü.

E videndi róne: beq3 cernédi nä varias fuisse phorus

o opiniones cópio. Stoici cás esse videdi direrut radio

rum ex oculis In ea q videri queur emissione aerisq z fimulintentione Epicurus effluere semp ex oib 2 coz posibus Simulacra queda cospoz ipsoz eaga sese in oculos i ferre: atq3 ita fieri videdi sensus putanit. Polato genus quodda ignistlucilaz de oculis exire existimanit: quod coiunctu connua tuqz vel cum luce solis vel cu alterius ignis lumine sua vi z exter na nixu efficeret vt quecunq3 offenderu lustraueritq3 cernam9. Aristoteles. Mullu mebru Inquitest in corpe frigidu: 2 bumi dum:nifitm cerebru: voculus: quo circa in libris ipfuz suis plu rima est legere: argutissime disputasse. Lostating ex septé inquit mébranis oculus costat In oculis adeo vis est speculi: vt tá par ua pupilla totă bois reddat imagine quocirca ingt Albert ale man9. p3. In offib9 ozbitaz oculi cocauaz est copositio oculiad as preditab interiori parte capitis virto vifina iter onos nernos cócquos cú aút virto neruoz: a paniculi cerebri a fociátur eis de kedunt ad orbită villataf artremitas viriufg ipfoz: 7 repplef: ampliar eo ge coprebédere pot bumores: g sunt i pupilla quo rum medi? est bumoz: q vocat glatialis. or aut glatialis eo o est clarus ficut glaties: rest figure rotude. nifi o copressus eab ite. riozi pre vr sir ibi plane aliquatulu supsiciei vr frequerer recipiat formas vifinas. In iteriori pte glatialis est alio bumor filis albu aini oui a noiat albugine9: posit autest anteri9 i oculo quibi co gruit a coetera. Ampli? extremitas nerui q vocat obtic? seu vi finus phendit à claudit vitreit posteris Et glatiale anteris vsas ad terminum g est inter glatialem Et albugineum ad quem per uenit vitreus bumoz oculi qui est apud tellam que dicitur aranea fine rethe que comprehendit eum ficut rete granege comprehen dit venationem Erideo vocatur aranea tunica Etalio nomine dicitur retina Existius auté extremitate nascitur tella quedam alta glatialis que diffinguitur inter fecudinam a bumozealbugi. neum vi inter subule Et spissum sit aliquid separans ne subule

Ledatur a spisso: ne adveniat ei nocumetti de facili: ab interioz parte iplius penetrans ad iplium a retina: 7 fecudina: 7 baec vo catur a gbusdă sectio tunicae glatialis: 7 bacctella e subtilis: qui fiesset spissa stans ante glatialem ipediret lume ad ipsum venies Extremitas aut einsdem paniculi subtilis iplet:actexitur ex ver nis ficut secudina. Mosterius qui ipfa facir penetrare nutrimen tum:nó tñ oés eius partes sunt ppter nutriméti vitlitaté. Sz po sterius tm a gbusda vocat secudina. Illud aut: qo de ipsa prran fit vigs ad anterioza inspissat: 2 ingrossat: 2 baber colozé celestes inter albedine: a nigredine mediut vt cogreget visium: a no pmit tat iplum spargi: qu sparsus visus est debilis. Sicut ois virtus q in multa dividit. Bequidem ing in loco vigilitacitus: Dente, p fecto in altum abdita: atqs in sele recepta. cu iccirco plurima me, cu aiaduertere: vebemerer nature vim fum admiratus: que in fe mineo vtero: 2 qo admirabilius est. In ouo minimo tot: actam mirada pficiat. pbi nam quefo: quo in angulo eft ipfius nature scdes que interius mébra ita coponat. D Dininu aeternum sta tutum in coprebensibile:0 cum suma sapietia omnipotetia. veri ffime illud dictu est. De finito ad infinitu nulla este portionez. Mos bomuculi stollidi. Debijs potistimu loquoz g in quadran gulis magno nugaz miraculo altercant. Supra celeftia credim? intelligere: q fibiliphs fingerut publicae cócionant. De dei rone qua theologia vocat vasta clamoz ambitioe ta que materialib? rebus disserunt cum ea que inter manus versant compbendere nequeat Satagat ostu velit:th cu ad id metae pueniut qua bua na coditio trafire no patit. Ibi cu fistentibus gdam veluti cabol z vr aiunt Judicioz dei abyflusta g multa obuiam fit ppterea minus inepre facere mibi vident q que intellectu nostru excellut ab illis ipfinm excelli volutati se dininae conformates aequo aso patiunf. ADitte recte ingt Lato arcana dei que interdu vi puto cogirans DD arcus Tulius Facilius fe posse oicere qo no fit qu qo fit pfitebat. vnde Lactatius phi ingt qo fumu fuit bumane fa pientiae sunt assecuti vt itelligeret gd no sit. Illud assequi neque rut ve dicere sciret gd fit. Licero. veina tam facile vera inenif pol sem ingt as falfa couenire.egdem mech baec reputas quo pacte Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

diadical dia

ipist ibu ico vi

(q

risc

mea

eben

dam ugi nie

Magl. A.5.55

fieri queat no oio Intelligens.coetex oio fieri diffiniens vt crea turaru creatoz z ipho nature modiga fabricatoz spirituatr scilicet vbica plens est ikonale igitur atal bomo De alijs núc ab reest log: git libet auio a ceco loco secret quecu a agit agit ante ocu los judicis cucta cernétis. De ijs aut bactenus nuc ad ppofita revertamur. Malpebraz albertus ingt pilli creati funt vt peof incideria in oculu excludant a ob descedir ad oculos ex capite.ni gri aut scom plurimu facti sunt ve portionatu faciat lumen sua nigredine. In ipsis aut est gddam simile paniculo qo accedit le cudum aligd ad ouritie cartilaginis Et B ideo fit vt firmius flet sup oculos Et nó cadat ab eis poter infirmitate istius paniculi Et ideo vi lacertus aperies oculu babeat substetaculum loco cu iusdam oslis Et per b bona fiat motio que mouet oculuz. Por muz aŭt oculi coboptoziŭ funt palpebrae Et beide fecundu co optozium est tunica q fit ex interiozi pelle Et postea adeps ocu li 7 postea id qu' fit ex lacerto 7 postea sunt aliae tunice pordiné. Inferior aut palpebra no by lacertu in boie y quadrupedibus generatib hbi fimilia. Sz ques coboperiut oculos quadam pel licula que mouet ex inferiozi palpebra. Malpebraz tumefactio z clausura Infantibus vi plurimu accidit ex medicinis stipticis quas mulieres ponút sup infantium capita queadmoduz est alchana a fimilia Aliquado ét accidit ex influxu materiei calide vel frigide. Houius aut egrotatiois cura est. Si fit pfertim ruboz in facie a caloz in fronte ve recipiat memitbae fucco a folioz rofma rini añ. 63.3. crociez mirac. 63. i. puluerizada puluerizent: 2 cu3 fincero mulieris lacte coficiatur: 7 infantis claufis oculis in pany no lineo supponantur quotidie renouando bonec oculi recluda tur. Si vero in palpebris non fuerit calorineg rubedo. Recipe mirră: crocă: aloem Lt folia rofmarini: que cum vino albo: a cla ro Sincerogz coficiantne Let claufis oculis supponantur. In in fantis Ité lippitudines: on infuso candido butiro recenti valet fine sale. Miscis biricij sel valet ad vngendum oculos vbi est al bugo. Quocirca medicine maximus afferto: Auicena: Abluri ma intractatu disputat de palpebris:nec nó ipfius pediflequus i tractatu de passioido paldebraz Sauonarolla folio nonagesimo

quarto: 2 sequétibus: nec nó in libro de egrotationibus functua rarum Rafis capitulo de mozbis oculozum in pueris. Il Dzeter ea Maulus bagellardus. In opere de egricudinib? capitulo d egrotatioib pueroru oculoz ifantis carta nona: a falubais liber noster in capitulo simili: carta aut quinquage simatertia: 2 seque ti buiusmõi medicinas ifinuat. Baleot interea. Bene pillos ba bent inquit in modu valli: quas a palpitado palpebras núcupa uit Incretius Brachia:palpebreg cadur poplitelg cubanti:? in is bominu mozes phihologi dephenderur. Ham cu sepe pal pitant timidu oftendut. Eum vero no :audaciaz indicant. Deuli ab occulendo nominati: Latent enim sub cilija: 2 genisaquo por bes diverfi colozis babent pupilla. Qui duarum pupillaru funt eos omnía oculis effascinare plinius reffert. Lucretius: 2 lacera to oculo: circu fi pupilla masit Incolumis cernedi inata potestas strabones if sunt: quoz oculi sunt de pranati. peti quoz oculi cel leres .buc illucos vertunt Lecij oculi quafi celij.i.cianci colozis a veteribus dicti sunt 7 ij quoq3 flaui appellant quales minerue fuisse cecinit Apoeta Luciosos noni? vocat :qui ad lucerna non vident MSiopes vero qui minutius cernut grece vicunt: Inscio eozu elt vitiu qui clarius vesperi : qui meridie cernut: vi ait festus Luscus berberiozis visus r desioculus vocitat al artialis binc defioculus abinclippus ab oculo ocule ocularus a oculo .las verbū nascif ab ocello Dcellatus oculo z anguli alio vocabulo irqui fine irculi De vitijs corporis ait Servius dicti funt .vnde virgili? Transuersa tuentibus irquis. solet libido oculos variar Irgtallos pueros dícimo: qui pimo virilitate fua expiunt June nalis.oclofq3 in fine tremetes Fracisco philelpho ad marin filin Sigs te natu gradioz abit Bladit q3 lagar:oclos attede treme tes Blacto potar aut pfertim receter nator ad folior fimilitudi nem in arbore pullulantius que primum subalbidi gdes sunt co loris deinde accedete etate virescut oculos nativitatis ebdoma da Sciendum estaliter esse in colore porro proprer foems alv mentuz In viero z aerisin accessibilitarem postes in lacieum Li quoté con verso menstruo : Siquidem mutato cibo et aperto ae re diverfificari. Deulorus tozuofitas fine strabofitas Infanti

etelt

oca

200

te.ni

flet

culi

a

ocu dine.

ticis

Ital

epel

002111

rolma

1043

pan

luda

17 cla

Inin

i palet

idta

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Magl. A.5.55

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



sua rotun ditate: palpebre a palpitatione dicte que sepemouent vt refficiat assiduo motu intuità: munite sunt vallo pilloz: vi apertis oculis fi gd inciderit reppellar evel vt ipfuz aerem peidendo mi tificet : quo tenue 3 ferenuq 3 faciat visus, visus dictus que viuacion est ceteris sensibus: 2 ampli? viger Lacrime quas greci Dakphx vocant a mentis dicte laceratioe putant Lilia tegmina funt : qui bus oculi coboperiunt voicta ciliarge cellent oculos Supercilia dicta que funt cilis superposita que pillis iccirco vallata sut ve ocu lis munimeta pretedantur Sudoregs a capite defluente deppel lant Inter cilium est medium illud inter cilia 2 super cilia quod fine pillis est. Sunt bomines qui nifi couenienter longinqua alij nifi prope admora no cernut. Dunniu oculi folis iubare retudu. tur Interea Titi cesaris mibi miraculu obniu fit qui nocie qui libet ceca expergefactus apertistic primii oculis velut clara cer nebat luce Aplacuit i egipto nutrire postenti binif a i aduerfa ca pitis parte oculis bominez . Sedijs non cernétez. Maber figna oculi moderationis elementie odij misericordie a amoris Ruia pr plinius ait in oculis aius babitat Lofideraf oculi naturalis oif positio extactu Qui sirtéperati frigoris a caloris a ex motu con gruo temperato Si eni nimis leniter monegrur enimis calidu? vel nimis ficcus Si aut granter actarde mouef est frigidus aut bumidus Adbucaut conderat eins dispositio ex venis ipsine fi gura color gritate ex operibolins q venis cu.n. funt aple q crof se tüc babundat bumoze Si aut fint subtiles 2 stricte fingnificant oculis inesse siccitate Color aut sibi proportionalis, de quo dictu est in libro de animalibus Significabit oculi bonitaté. Aliter an tez fignificăt colozes extranei à figura innaturalis videlicet qua do oculus non est sphericus Sed ante pressus Significabit ip 69 malitia. Similiter est indicin de Britate ipfins 7 opationibus eins ? bec sunt fundamenta phisionomie Sut aute quida quoru visus euanescit in nocte a cofortat in die a dicut ijpari noctilopä. Quida aut visuz enanescente babent in die a vident cofortato vi su in nocte a dicunt babere oculos nocue et că quide prime pas fionis visus: est groffities oculor à bumiduas spiritus ei ? 7 boc pe plurimu accidit babentibus oculos nigros Quia in talib füe

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55

m as alon

ice

deo

ina

IUIT

itca

nfan

groe

mor

nter

to ca

icar

oned

duces

is (0)

rieg

200

picv

0 110

eocu

Pam regfi lla al

tales spiritus quales bumozes accidit etia iif Qui multos babêt colores in oculis aut oculos babent virides qualis spiritus Et talis bumor codensatur frigore noctis actenebris eius Et ideo visus euanescit. In die aut dissoluitur Et clarificatur lumine diei quicideo cofortatur. Lactantius. Deulox precipue inquit inex plicabilis est ac mira subtilitas que ox orbes gemari similitudi nem preferetes ab ea parte qua videndu fuit mébranis plucenti bus texit:vt magtnes reru s politaru tangi in speculo refulgentes ad sensum intimu penetrarent. per eas igitur mébranas Sé sus ille qui dicif mensea que sunt foris transpicit nec forte existi mes aut incurfide nos cernere At phi dixerut qui videdi officia in eo oz esse qu'videt no in eo qo videf aut intentione aeris cum acie. Aut effusi radij ad id qo videndu effet puenirent. Luz aut videamus eodé mométo téporis pleruq3 aliud agêtes nibilomi nus tri vniuersa que p sunt posita intucamur. Werius 7 manises stius est menté esse que per oculos ea que sunt opposita transpiciat taça per senestras lucete vitro aut speculari lapide obducta z iccirco mens z volutas ex oculis sepe dignoscit qu've resselle ret lucretius. Ineptissimo plus est argumento. Si enim mens inquit per oculos videt: erutis: 7 offossis oculis magis videret quoniaz euullae cum postibus fores plus inferunt luminis: 93 fi fuerint obducte. Mimiz ipfi vel porius espicuro: q eu vocuir: effofioculi erant ne viderent effusos orbes:7 ruptas oculoruz fi bras: 7 fluenté p venas sanguiné: 7 crescentes ex vulneribus car nes 7 obductas ad vltimū cicatrices:nibil posselucis admittere: nifi forte oculos naribus fimiles nascivolebat: vt no tam oculis of foraminibus cerneremus: quo nibil ad specie faedius ad vi fum inutilius fieri posser: Quatulu.n. videre possemus. Si mes ab intimis penetralibus capitis:p exiguas cauernaz rimulas at tenderer. At figs vellet traspicere p cicurani non plus, psecto cer nat: 3 cicute ipfius capacitas coprebedar:necesse est. Itags ad vidêdum mêbranis potius in orbe conglobatis opus fuit vi vi sullaru spargeretur: que in primior facie adberent: Libere possent oia comeri. Ergo inessabilis dininae puidentiae virtus fecit duos fimilimos orbes:eologita devinxit venó in totu con

uerti. Sed moueri: tamé ac flecti cum modo possent. Debes au tem ipsos bumoris puri ac liquidi plenos esse voluit: In quox media parte. Sintillae luminu conclusae tenerent: quas pupillas nucupamus in quus puris ac subtilibus cernédi sensus cara continet. Per eos igitur ordes Se ipsam mens intendit vi vi deat miraga rone in vnu miscet: a coiungitur ambox luminu vi sus. Preterea de oculis naturalium priceps. Aristoteles. Aue rois atas plerias oés näles Idonei auctores aplissime disserverunt q longu este memorare. Itaas ad caput sequens, pcedam?

De auriu naturalitatibus: deas peculiaribus earude egrota?

tionibus Infantis: 7 balbutientis caput sertum.

हा हा

ediei

indi

centi

geni Sé risti

um ant omi nife infpi duca ffelle

nens

eret : %

cuir:

euz fi

19 CA

utere:

culis

driv

més

asat

ocer

B 90

nt pi

ibere

rtus conv

ures funt sonor i collectrices: mentis picerne lingue instructrices a passionu porte Aures dicte quasi au des . Iste eni tres littere videlicer.r.n.d. Baleoto et teste inuicez fibi cedunt .nam aruenā z aduenā prisci viverūt Ar ueniogs a aduenio : que idez fignificat. Aures opinant no nulli ab bauriendis vocibus victas : qo mibi mino fir verifimile na re cte fine aspiratoe scribut. Aures ta de animalibus dicunt es de ijs que anima carent ab aure aurit? adiectinu venit quod no mo ad audituz imo etia ad auriu magnitudine reffertur: nulla iccirco discretione ab bomimbus ad reliqua animalia facta: 333 de bo minibus tâtu aures de brutis vi plurimu: dicantur auricule.om ne animal aurituz auriculas babet mobiles preter bomine. In posteriozi parte capitis instrumentu est auditus : quod quidem non est fine ratione : quonia parslla plena caere necibicaro est negs cerebru: 7 dicimus qu instrumetu fensus auditus est acreuz Sensus auditus 7 odoratus sunt vie cocaue cu aere extrinseco plene spiritu naturali babente trăfită ad uenas subtiles extensas a corde ad cerebru: Quocirca Albertus magno in opis ve afali b9 libri buodecimi tractat9 tertij capto sco: igtige glibet sensini é dupler: scom dispositiões suozu organozu z de dispositiõe aux riű z precipue nariű folio cétefimo sexagesimotertio z sequenti: atqui eiusdes opis libri deciminoni tractat? pimi capto sexto : de căis boitatis audit? rolfat? ex boitate organi, puenietib? carra ducetesia trigesia gnta. quris cartilago si eet exosse nimis rpcufet

fonos: 7 fi effet ex carne nimis molliter recepti perirent: In ea fo ni Ideo ingeniata est nă:2 fecit eas cartilaginosas. Interioz ps auris vocatur pars seposa: pars aut exterior auris: que roundi tatem babet femicircularem: vocatur conca auris . Duius mem bri mozum Judicia non tacuerunt phisiologisquado gdem aiut magnitudinem aurium:loquacitatis:7 stultitiae notam esse poli nius gures inquit bomini tantum In mobiles Abijs flacozum cognomina nec in aliam partem feminis maius impêdit marga ritis antiquitus dependeribus. Auicena folio centefimo feptua gesimoprimo Morabile cudit capitulum de auris anathomía de qua sane ipsius quogi imitator michael In opere practicae fue scripfit amplifime atqs i opere de animalib? Albert? alema no. Aristoteles ante omnes. Auerrois Atos naturalis phie omnes idonei pfellores. Mipocrates. Al Saioribus aurium bu miditates interdu Erboc inquit est extra cursum naturae. Obi nozibus autem plerios accidunt quer bumiditate flegmatica eo rum capita inundantur a bene quidem dixit q aurium bumidita të Infantiae, pprie dicauit. Tora.n. nascentium corpora sunt bu midillima cerebrumgs qo a in actate perfectis naturaliter eff bu midum Infantibus est bumidistimu Ande superflui bumores per aures effinut. Quocirca Ralis in sui operis quinto tractatu capituluz cudit egregiñ de auriu superfluitate purganda Atos in einsdem operis tractatu pmo capitulum prestans facir de for T Meterea Maulus bagellardus in sui operis carta vude. cima capitulus feripfit. De bumore ex infantis auribus fluente que nunirum egrotatio vi plurimu accidit In prima ifantis eta te ex ipfius cerebii bumiditate cuiuf peculiaris cura eft vi liciniu peteris non puluerati. Sed nitidi bombacis infantis aut balbu tientis naribus imponatur quod fi minus conferat. Recipe alumen 7 diffolue cũ vino quo tinctă liciniă fimiliter imponaf. Ad idem Recipe crocu que terre cum aceto a modico aque vitae a fi militer imponatur que quidem omnino conferct in bumiduates Interea sciendum est ouplice causari In infantium auribus bu miditatem: fimplice. v3. z quali venenolam. In venenolam vals

mel cum aqua modica bullitum:ac tepidu impolitu. Ad idem. conferut mêtae folia cu aceto cotula:teperataq3: 7 molliter ipofi ta. Ad idem Rafis. Recipe AD irti folia: pel gallae q cum aceto distemperata molliter intromitte. Dolor aut in infantis auribus fignificat: cum vagiens caput divertit: 7 cu manus vellametis li beratas:vt plurimu:ad aures applicat. Dzeterea figna fmedia 3 doloris auris Bulielin9 placetin9 de faleceto ponit in sui ope ris de fuma coferuatiois: 2 curatiois folio vigefimoseptio abuf fignis vel aliquo ipfor fignor Si ifantis auribo dolore inesse cognouerim Leposis maris coagulu, pderit emplastratu Joã nes damascenus in aphorismis. A postema in pueris: cu3 suma viligétia: 7 cautella curandu est Inquit: neg introssum violenti medicia redigedu:ne natura ex bumozis: qua adbuc babet a ma trice copia nimis repffa fuccubat. Aures apostemata bimode p fequunt exirinfecus videl3:7 intrinfecus. Si extrifeca funt auri um apostemata. Maulum bagellardu in capio seprio de aposte matibus auriu ab extra carta vndecima: 2 sequeti duco cosulen dum: atq3 nostrū viaticū folio decionono: 7 sequeni. Loeteruz si fint intrinseca. Auicena Sauonarollaga 7 auctores ab eo allega tos potifimu cosulamus. Bulielmus pterea placetinus de Sa lecero in ope de fuma coferuacióis: a curacióis capim.lvi:notabí le cudit de plcere in aure folio. revij. nec no cociliator folio.

De nafi a nariú nalitatibo a peculiaribo eozude ifantis a bal

butictis egrotatioibus septimu caput.

afo

198

tundi

mem

em giúi

Corum

narga/

prug

omía

tbicae

elema

3 phie

umbu

Di

anica co

umidira

fantba

elt bu

nores

merbe

AIG

toe for

a mider

Auente

ris eta

liciniq

ballow

ipe aluviati. Ad

piegesh

mduare3

bus bu am palz

A sus est via spirita:odoz adnocatio: r cerebri purga toziñ ideo dicut in naso tría et officia plituta vnú duce di spirito:alten capiedi odozistertiŭ vt peio cauernas cerebu defluat purgamera. vel nasus e istrumentu sen sus odorars cerebri sermus a cordis iterps. Masus est gifale vo cabulu nares aut speciale. Mares sunt que in naso pering sut pa tule iterstitio gde separate: q m oia collective nasus or. Masus a nado vicus naresq: qz p eas nare spirit videt. Interstitin ab îterstădo.vz.dictů supranasů supcilia disterminăs qu fine pillis: ve plurmu:effe cosueuit:glabra fine glabella noiaf. Blaber nan B fine pillis of. Ponulli iterstiti cartilaginostrate illa vicut: q i nafo e inter vtrafos naref: De gru z nafi anathomía folio cerefimo septuagesimognto amplissime scribir Auicena.necno Albert? aleman? in opis de aialib? folio grtodecimo. vbi infup de odo, ratu degs olphatu pluria differit nobilia. Ddoratus dicit quelt odozistact? Sicut olphatus o odoze afficiat. Pariu recta ps ă în logitudine a rouiditate equaliter est porzecta coluna vocaf. extremitas eius pirula a piri formula Quae vero deptra leuagz funt penule ab allaz similitudine dictae. Aldediù aut interfinium p ob virginiras in boie vignoscit. Aristoreles de naso scribes p ipfuz ingt est abelitus Et via sternutatiois qui vent? multiplicax tus in cerebro expellit a nã. De nafi phisionomia dicit cui? nafi extremitas est subtilis erit ad leges idoneus.nang vir erit lites diliges. Reliquags. denafi phisionomia apud Albertu alema nu in ope de aialibo est legere folio Rahs in pmo tractatu no tabile cudit capim de figura nariu. Frez in tractatu altero capim facit de fignificatioib? nariu Cornelius aut celsus in serto libro caplin plias cudit de nariu morbis:7 curatioib folio Buliel mus interea Macetinus de faleceto iccirco egregiu cudit capiv tulum folio.xxix.go fequeti finit. Anguetu in carnis tumorez in nafo vel inano. Recipe arugie fuis maris fallitae viridis eris an. 63. p. 7 fimul bene misce 7 ph est morb ipone.

De labio 7 oris naturalitatibus Et balbutictis peculiarib?

egrotationibus.caput octanu.

Abia népe que a lábendo noiant sunt cibox receptado la cula dentiu vestimétar oris valua e Do sugius est alique la diút. Inserio la diút dicut. Inserio la diút. De ijs bactenus. Due aut sue, psessió sunt iccirco so lo céresmo e octuages suo quarto at quart

manus loppocrates ant q plus inveltigavit actates quant actates quant agens vivil cuint quant actates quant quant

dinê lac fugger no possint. Lac.n. glitates acutas: 7 aquosas b3 vîi nó est mirādū. Si ozis viceratiões pueroz fecit peculiares. vomit fing gulofitatelactis: vt plimū: pueris cotingit: vigiliae înaturales: nimis.n. îterdű dozmiút. Interdű nimis vigilát. E a aut est qu stomacus pp infantium gulofitate corrupitur. vii fumi ad caput ascedentes vigilias: actimozes generat: qo interdu etia accidit etate pfectis terribilia in sono videntibo cui malis replent cibis. Infantiu labijs accidut pleruq3 scissure quaru gdem este pot quadrupler că:vel scily pp mămar duritie vel pp lactis acui tate3:aut pp cozzuptione: seu pp frig plerti aglonis. Si, ppter tres ppolitas cás sciffur caent. Moauli bagellardu. In capitlo decimo de scissuris labio z carta quartadecia duco cosuledus: 7 pcipue auicenă folio tricetefimo ocruagefimognto vbi etiă d ma nui tractat sciffuris. Sciffure fi pp frigus i infantis labtis caen tur. Remedia sunt infrascripta quox gdem pmu a pcipuu esse. 03. vi infans a septetrionali psertim frigore arccat. Deide iReci pe medullă offit ouit fiue bout coctă: quá ct oleo .ro . líquefac a rimas vnge labelloz: go viig remedini scissuras pderit na riuz:atq manuu. Al Sagis quoq pderit fi cere none:vt fiat vne guêtű modicű addat. Ad idez ikecipe cere. oz. i. adipis arietis 63.i.olei.63.gnq3.terbetine.63.ij.oragati.63.i.gallax.03.gn of liquefiat cera cu adipe: oleo: acterbetina reliqua of tenuislime trita p findone que cicotriconizata misceant: 7 fiat vnguenum. Ad ide iRecide sepü ceruinü: quo labia pungant: 2 sanabüt. Ad ide Recipe mastrce que puluerizatu inoui albumie aguabisi copo sinoe labia molliter plinita fincerant. Mlini? . Ellume infantiuz ingt vlcera ibibet cu adipe. Rursus Ablini? platago oiuz gene ru vlcerib peculiariter femiax: senu: 7 ifantiv: igne mollita mol lioz: a cu ceroto crassa vicerosa labia purgat. T Bulielmo placetino de faleceto in ope de fuma conferuatiois 7 curationes capitin octuagefimuquartu notabile cudit de scissio. ris labiozū: a nafi folio trigefimofecundo: qo finit trigefimoterto CDs aut égultus instruccipo nutriés. Os dictu q per iplum quafi p bostin: 7 cibuz intus mittimus: 7 sputum foris eicimus. pel quia illac ingrediuntur cibi. Inde egrediunt sermões. Illi:2 11 11

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.5.55

ens

obo

9:01

maps

pocif.

mum bésp

olica

nafa

wes

dema

atuno

captin

tolibro

Bulle

u capv

7263 III

isan.

aliarib9

effalig

ui ali

renus.

refimor

10. Am marolla.

pert9 ale

B ani tpa

monesin

uteneruu

Infantis interdum labijs accidunt cum dolore vesticae vel er la ctis acumie vel ex compride. Quapter illa pariter vesticatio aut nimis erit:aut min9 acuta: Signa nimis acutae fut:oris rubedo boloris vebeméria: vnde fit infans: vt plurimu: plorabundus. 2 salinae flurus babudat. Signa vero par acutae sint. Lu vesti ce veclinat ad albedine: 2 cu buoz effluit q ad os vescendit 2 tuc est minor dolor. vessicară acutaz. pma cura est corrigere lac nu tricis cu cibis frigidis: 2 bumidis. Deide masticer nutrix de len ticulis qua mafticatione pt glutiat balbutiens oze iponat: a amie di modicu înperponat cum aqua.ro.vistemperatu. Ad idem. Recipe aqua mallozu granatoz: vel citoioz: qua misce cu succo pomi vel vuae canine. plerti fi vellicitas nimis acuta fuerita col lerica. Aesticaru vero parui acuminis cura est: ve accipias mirra 7 crocil afi. 63.5. que puluerizata minuti imponant. Jis Rafis i capio 8 pustullis; q accidut i oze pueroz addit oupluzuccari. Si aut plagae suerint nigrae:putridae:medicade sunt cu medicinis quas in inneng actatibus infinuat Balienus: atq Rafis nf Et Bagellardus in sui opis de infantiu egrotationib carra ouode cima. Mustullaz aŭi seu accolae ozis infantis remedia Euzab Auicena Sauonarollaga:ac iRafier Misaci suoz opez locis pluriboting a Bagellardo in octano capto de postullis: fine ac cola oris: sufficiéter tractent paucis absolua. Interea si etbiops vraintosculatus infante fuerit valere b in babudatia falinaz ab oze ereutium quas banas vocāt: phibef. Dous affus fi defifan tiad comededu dessicabit salina ab oze sedulo stuente. Si in oze vel alibi căcruz ifans patiet puluere comu ceruinier comice mal li granati supasperge. De oris phisionomia Sparsum numis of pozace: ac loquace bomine fignificat. Reliqua recirco in opetra craf de aiallbus apud pcipue Albertu alemanu: z reliquos phi hologos vide nos ad leques captin accedamus. De ginginaz: 7 bentiñ nälitatib?: 7 peculiarib? eozude bal butietis egrotatioibus caput nonū.

Ingine: appe que a gignédis détib notant: dentiuz funt gifatine iplozuque radices: 7 ligamenta. Binginae cu natinitati détiu cedut. dolorib dalbutiétes afficiut



afită zin libellozqui falubzis braro doloz nati vitatis dein mo dificacióes nó nulle cocinerur : preferti in capto de egricudinibuf dentiu carra gnonagesima orta. Bulielmus placerin9 de salece to In operis de fuma coferuacióis a curacionis folio trigefimo. 8 gingiuis ac détibus plurima posuit notabilia. preterea Jacobus de dudispatanin aggregator ortu dentiu memorat facilitătia in fui de agregatioe opis tractatu tertio capitulofeptio folio. lexvi. Moradu interea e o des pulli egni aniculi infantis collo suspend fus facit ei nasci dentes : cu pauco dolore. Ide fit Si galine cere bro Infantis giginas fricaneris :ideas fit fi lactatis mama iore diu teneaf isantis Detes q sunt corporis mole: adontato grece pocant :indea latinu trabere nomé vidênir Saguis q trabitin nntrimétű ébzionis é ouplex in substantia :aliod .n. sanguinis fic vníť spmatib og virtute aliqua induit spmatis eo graligd bumi ditatis spmatice remanet in ipo er quo generant detes pp qo in etate vicina spmati recrescut truci a in etate remota a spmate In qua pirt? pmi generatis euanuit non rescrescut. Dentiu natiui tas pr plurimu est septio mese post nativitate infantis: pullulant oz isupera primu parte. Septio decidut ano: 7 maiores sufficiut Duida cu dentib nati sunt: Sicut Darc Euri : gobid de tat? cognoinat? é z.cn.papyri? carbo clari viri. Alig vice détin pno córinuo esse sút geniti Sicut prusae birbinioz Regis filius Supra oris pre. ADitridatis vo Regis filia dripetine Laodices Regine nata duplici ordie detiu deformi admodu comes fugae pris a popeio devicti fuit. Moiez pufaz genito dete cremari auti quitus mos no erat. Deini nativitate autumus:7 biems plimu difficultat: quappeox Interdutardat egrefio: 7 th figna ortul benú multiplicanter accidit er B vr lágueat puerí a multiplicatio ne accidettu q multiplicant a platarioe iploz: 2 tuc fuccurendu e admistrado ea q oztů citů a facilé faciat a ex reb9 B faciétib9 sint fricatiões giginaz a vt frequêter frigat eas sup carne piqui cal losa 7 sup cuté carnin 7 pedes ariety 7 sup bucillaria offin edoz z agnozy z stupehat sensus eoz z subtilet caro z cofert et fricare ginginas digito a ve strigat sup ipsum a pcipue inuciu sup cu pi guedine z adipe galine vel anatis aut anseris Et mozdere super Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

carnes earū pingues a sepe fricare cū adipibus eaz a melle aut pineis enucleatis Et melle pauco aut sine melle a cua amigdalis mixtis cū modico bueg a cerebaŭ lepozinŭ ead b mirab a preci pue diu fricatŭ sup ginginas. coserut et ebrocatoes sup caput col lua a madibullas ex aŭ decoctióis maluaz melloti camomillae anetia similium facta infusióe super ea cum lana a psopo. Dein de cum butiro vaccino liniantur a medulla cruris eius aut cum medicamine bono.

Expertum est aliud mirab. Recipe cere citrine. 63. i.olei car momille. 63. úij. y sopi bumide. 63. iij. Adipis galine 7 anatis 7 medullae cruris vaccine.añ. 63. iuj. Lum autem bentes appare re incipiunt embrocationibus viere superus dictis precedente baec omnia regimie tpato. Mlinius. Infantibus nibil butiro in quit villius per se Et cum melle prinatim 7 in dentitione Et ad gingiuas a ad oxis plcera aros ad bennitionem a ad alias infantie tium curas In vicesimi octavi libri capitulo decimo folio preci pue ducentesimo nonagesimo primo. Atquin eode capitulo plu rimal De capillis de capite de oculis de auribus de dentibus d facie de labris de cernice de digitis a vinguibus differit notabilia Dentium quoq inquiens primi:primores pocantur. Sequen tes canini quos aliqui ob longitudinem pocantcolumnellos ple timi funt mollares Alia insuper sunt imposita dentibus nomina que quoniaz nibil conferunt ad rem nostram omitto. Dentium auteni numeru vi plurimum fexus qualitas discernit Mepe In viris plures In mulieribus funt pauciores. Indentium dolore Recipe radicem ritimali i in vino coque viga ad medietatis vini consumptione zide os lauentur dételas. In dentin preterea do lore in libro nostro o adolescetia multa sunt posita ad que cu op9 merit velim recurrendum.

De lingue a palati naturalitatibus a etatis motiue peculiario bus egrotationibus caput decimu.

Ingua:vt prestantissime ait Firmianus:intus inclufa:que vocem motibus suis in verba discernit: r est interpres animi:nectif sola pot p se loquedi munus

n iiij

implere:nifi acume fuu palato illiferit: 7 nifi adiuta vel offenfione Dentiñ vel copressióe labioz. Dentes in plus cofertitad loqué duz. Mam z infantes no ante incipiut fari: 93 detes babuerint : 2 senes ămissis dentibo ita balbutiți: vr ad infantia revoluti denuo effe videant. Sed ad boiem tri prinent: aut ad auef: in gbus acu minata z vibrata certis modularioibus lingua inumerabiles car tuű inflexióesz fonoz varios modos exprimit. babet prerea z aliud officiü: quo in oibus. Sed m pcipue in mutis vtit: p con tritos: a cumollitos dentibo cibos colligit: a cóglobaros vi fua deprimit: 2 trasmittit ad ventré. Itaque varro a ligado cibo putat linguae nomé impositu. 76. Rursus Lactantius. Walatu inquit nostru sicut celum est positu: zinde palatu a polo p derivatione greci similiter palatuz oupaova vocateo q. p sui cocavitate celi fimilirudine babeat fauces a fundedis pocibus noi atae vel que eas famur: Quocirca successive quali seg videt Albert alema nus dicel Inferior pellis lique pna è cu pelle ueriori isophagira cũ îteriozi pelle stóaci. Isophagus é os stóaci cótinuatu ozi: a li gue: 7 ideo coponit nome ej ab ou greca ppolitioe qo latine lo nat itus: 7 vbo greco qo e payao go latine sonat comeder. An terius ergo foramen é arterie cuius da maxiez q vocat trachea : 7 vulgariter vocat cana pulmonis: 2 becarteria figd de cibo infra fe recipet offrigerer: 7 sciderer pulmoner ideo gaticuga igredi tur de cibo vel de potu statiz accidit tustis vebemes Et pulmo ni tif eicere Et cum eiecerit: gescir. Si aut no poterit eicere accidit mozsaliqua egritudo cronica ex pulmõis cozzuptiõe pp qo nä sup trachea ordinauit mebrii quodda apte copositi qo voca tur epiglot? 2 est conexu apparés i exteriozi guture vi in ci? ope de aiglib nobiliter cotinet folio sextodecio. Rafis in sui opis b tractain capim pitas cudit de figura lique. Ité fequés de lingua ipfa q. vz. interdu adeo tumescit vros egrediaf quapp indiusfio mi libro. Ide Rafis cofectione medicamis in lingue granitates ifinuat. Arterie aut vi nonulli volut victe funt op arctis meatib? spiritu virale retineat. Selus gultus actact? cotinui sunt cu coz de. Tres aut Sensus refidui sunt in capite sensus olphate i me dio sensus visus e sup olphatu a i laterib capitis e Sensus audi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

tus. Sensus visus est in noibus aialibus supra sensum auditus virt? aut gustarina marie in ligua 7 palato cofistir. Lingua aliqui absoluta est. align i pedita a Baccidit ex mala cosuetudine sicur i blefis. ADuta iterdű est nó ex sui vitio. Sed az bó nó audiés lo quedi vlum no didicit.lingua nimiŭ spissa blesos reddit nimis te nuis titubates. In oi genere aialiu bomo est infinitoz defiderio rum ppea opoztuít vt infinita quogs effent verba p que idicaré tur defideria diversa. Coluba a alia aialia uno gemitu vel balla tu idicant defideria sua que no sunt multa. Liqua align morti pdir. vñ a sermõis sensum ămittit cui rei cause sunt vi näles enucleat: multifariae. B Interea stupoze dignu e o repetinus timoz align că è elloquiu ămittedi atos ide ipfe reducedi. In ămissione aut lo alle pullegioluz cotufuz ? in aceto acri mixtu expflumoz ? appli catú naribo: opaf. Ide tenuissime tritú facit i bono vino albo ve speri cũ ir paties cubatu pot ? Moztulacae radix filo suspesa 7 ad collu lata vuae mozbu explodit. Mostulacae radix filo suspesa anicu lo eft. Semestris locurus è crefi Regis filio quo pdigio totu id cocidir regni Qui celeri9 fari ceperii tardi9 gradiuntur.

De vunae: 1 epiglori nälitatibus: 1 peculiaribus etatis moti

ue egrotationibus caput.ri

Ma in oris pallato est situata: bác phisici: vt plurimus foliu vocăt. vua Aristotele tradete est ad voce coue niens: Dumo gătitate debită no excedat. baec interdu tumet: 7 sustocat aial. aliq vuae vitiu patientes aut radicitus exciderut: aut ex parte detrucauerunt Meutrum aute saciedum medici censent: dicentes inesse facieti periculum atas in bonestum est domini carere medico: quod ei natura ad iuuamen vitae suae: siue ad sui perfectione a cotribuit. vua triplici că est ne cessaria pmo que reddit voce pulcră: pargută. sco qualleniat ae rem introeutem peius reperat frigiditate. dinc est quam interi erut: radicitus eis vua estosa: vel incisa: no perinde sonoză voce tame âmittentes Sed nimium recipietes aerem: q pectus infrigidat: pulmone. Igitur monedus est incidens ne totă extirpet sed parrem. Tertio vt sit redaratio: ne der gutur duluis intret in

חש

pulmoné Epiglotus instrumetű est folij fine vnac de qua dictu est baut instrumentu est ppe radice linguae: 2 coboperit ouo in Arumera alternatim isophagu. vnde nutrimetuz cibi z potus su mimus: a cana per qua spirut baurim alternati in asige du iso phagum claudit cana aperitur dug canam claudit Isophagus aperitur. De passionibus vuae plurimos iccirco allegans aucto res Aucenae vii Bloucis Achates dignissimus. Sauonarolla. Tractat in fui fern tractatus caplo.p. T Bulielmus preterea placerinus de Saleceto. In operis de sima cosernatiois a cura tionis folio. rrij. capitulu prestans facit de casu vuule qo sequu tur plentanea notabilia que ouo capla. vz. de languilugis que bi buntur atos de ijs que intratin gutur ficur funt spine offa Eth milia ad que qo abhi cu opus fuerit ou co recurredu priulas que infrascriptoz remedioz aliquod fiat velim de vuulae psertim ca su plegedu qui distiguedu primu est qua scilicer peccare materia vunla ceciderit Et fic ad remedia beinde, pcededum uecno ples gendű ét velim capitulú octuagehműgntű. De fquinária z species bus eius eins de quidé operis. Jacobus de dundis parauin? ag. gregator: In sui de aggregatione opis passioibus vuae: 7 amig dallaru. Ité volozi vuule: 7 amigdallaz : phibentia fluxu vuule z amigdallaz Lafui vuule: z eius rellarationi apostematibus: z nmozibus vueae:apostematibus amigdallaz:ac tonfillaru pas fionibus viceribus amigdallaru: 2 vuaeae plurima memorar no tabilia folis 2 nonullis sequenbus. A migdallae oue sunt car nes in radice lingue nate tendentes ad superiora tangs fint duae parue auriculae sunt aut carnosae: ac neruosae: vt sint foxiozes bax innamétum est vi admuét geré apud caput capae. Sicut ar ea vi no penitus expellar cu fir cordis cotrabetio. In fquinantia Iz imundu bsentaneum nibilominus quafi remedium est. Recipestercus caninum recens tenez:adbuctepidu albius qui poter rit reperiri quod cum melle conficiatur Et gariofoloz puluere i ftar emplastri: r exterius guturi tepidus apponatur maxime vbi egrotationis vim patitur egrotus. B remedium fi priuloz moze bus convaluerit applicet vesperi: manega a rursus donec opoz fed partein. E ordo y fit reparations per gutur pulpie unverin W 13 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.55 tuerit renouando patienté inde liberabit. Item in squinătiam pf focatiuă omnium optimu remedium est ventosam ponere post collum Reverti enim loquellam facit immediate. postea si opus suerit flobotbomanda est vena cepbalica beinde vena sub lingua quod optimu est: nec propter boc dimitatur pharmacuz requisi tum. Sed ordinatim prius siant suprascripta sm ordinem becla ratum in boc experimento.

De cana z guture peculiare caput.rij.

Aturae instrumenti per quod spiritus attrabitur a n quibusdam cana nominatur. baeca Radice lingue ad pulmoné vígz deducitur:vt in libro de rerum natura latius continetur Eaná coboperit operimentum In parte superiozine in suo sozamie decidat aliquid cibi i quo tame Si:quod abstr:cum iterdum scilicet aperitur deciderit quidpi am abivel porus. Statiz:vt superius victum estetusiis vebemes excitatur: que ad expulsionem eius rei: que : eciderit nititur do nec eiciat: 7 fi eicere forsan no poterit mors perinde interdum re pentina caufatur: vel ad minus cronica egrotatio. de Zusti Bu helmus nempe placentinus de saleceto in operis de summa con leruationis: a curationis capitulum octuage fimu fextum notabi le cudit folijs trigefimotertio. 2 quarto. Item de Zusti infantiu: a puerozum Jacobus de dundis Matauinus aggregator In fui de aggregatio e operis pirariantia memorat folio. Rurlus Bacobus de dundis in sui de aggregatione operis: Buturi con ferentia: pallionibus guturis contrariantia Dolozi guturis bra. ci: Et gullae asperitati guturis cursui bumorum ad guttur apo flematibus gutturis viceribus gutturis preservantia a presocatione presocationi strangulationi contrariantia Squinantiae ? anginis Et puerorum squinantiae contrariantia amplissime me Li nonnullis sequentibus. Remedium in terea cum aliquid cibi in trachea seu in pulmonis cana decideru est vi patiens percuiarur. In medio colli posterioris then to man too pair drivers. I then to all other from the

cum puano. Lana inferior dividit in duos ramos: 98 magis va ter in volatilibus. Stricta est supra: 7 ampla infra ficur vocibus a modulationib? conenit: a inspiration que fit p pulmone appe qui nature quafi est bozologiu. Mam cotinue coz uétando mouc tur. Ideo ad aiantium vitaz aeris ellemetum est permaxime ne cessarium: cu prinue nobis assistat: a vs ad itimas corporis par tes sedulo penetret. Itagz aeris puritas: seu bonitas in babitai tione pcipue est magnifacieda.ppea in edificijs speculae sunt bu insmodi babita rone saciende. A eris bonttas est cu substantia ? ei9 glitas est répata. Téperies at buius moiex suis extremis vitia ri certum est ppea eius nimia grossities:nimia o subtilitas accufatur. Quocirca vnus bin loco Taceribus reliquis moerito au diatur Auicena. Aer odem inquit. Dum est tempatus: 7 claruf nega substatia extranea coplexiói spiritus bria el miscefrest fanitaté efficiens: plam colernans: qui mutat fuae opatiois pring opatur: cui tâta vis inest vt fola ipfius mutatiõe: que medicinaru beneficio curari no pomerunt egritudines ple tollatur. In mali fub gula. Recipe caulis magudere: 2 coque coctú 2 mudatu tun de: 7 ibi applica pbi opus fuerit.

De colli nälitatibus: 7 etatis motive peculiaribus egrotation nibus.

Dollum in boie est capitis coluna: In adrupedibus aut est sensur temo Lollo caput coiungis ex cartilagi nosa carne collu creatu est: 7 b interi? magis voi etia est multitudo venaz a a toto corpore prédunt. Lol lu vocabulu est quasi collectiuni qui n se continet ceruice: appe a ab occipitio derivat: ceruicis officiu est verolibet caput sectere. Inde est qui regi no patiuntur: dure solet ceruicis appellaris Bula colle est pars anterior: similiter frumen: 7 rumem quippe a i colio osa diment. Is titulu ve i singui religa meis capitibus no par suit es duplicatu. A collo decolla vonit a gula gulo sua ceruice ceruicosus adiectiva derivas venitas que qui remene pri uno voo vult drivari. Frumis aut ossitu eruminas, vii men er rumo voo vult drivari. Frumis aut ossitu eruminas, vii



In eo buodecim sunt virtutes. Recipe eere albe refine an. 63. riiij.oppoponacis floris eris an. 63. ij. armoniaci. 63. iiij. arifto logie longe:thuris masculi añ. 63. vi. Al Sirre galbani añ. 63. iiii. bdellij. 63. vi. litergirij. 63. ir. olei lb. ij. fiat b modo. Recipe gu mas. vz. bdelium galbanū: oppo. z armo. que in moztario terrā tur: 7 in aceto infundătur: Denuogs terrătur: 7 pone in aliqua illi us olei parte donec incipiat se tenere: a liquesiat ad igne: acolla: a preme bene: cum aut litergiriu decociu fuerit: 7 fit tepidu tuc mi sceantur res gumatae: 2 cum mixte suerint liquesac ceră: 2 refină 2 colla sup gumas ? litergiriu: 90 aut miscuisti repone sup ignez z coque lento igne donce gutta gutata super ferruz videris coa/ gulari. Deinde ab igne remoue: 2 diu pulueres fimul misceant. viride aut es pone in fine. Si effet nimis ouz paru misce de ter bentina a ptere. Emplastrů in scropbulas salutifex. IR. foliozuz apij:artemifiae:celidoniae floz omnis mefis illi .n. floze: aliqui vulgariter nominăt fior de franza 2 oium supradictor accipian tur trimodo folía equali podere. Item accipiatur aliqua banae de folia: erqua fiunt offule seu frictulae: 2 fac succi ex oibus istis berbis: beinde bene misce simul oia. vz. berbas: 7 eaz succos: 5 facto pone in olla. postea Recipe denarios sex terbenne: 7 mellis totidem: 7 vitellű vníus oui: 7 misce bene fimul oia: 7 cű bene mi scueris. Recipe farina frumêti: 7 bene misce cum supradictis do nec fiat vnguentů liquidum: qo factů fit in totů fine igne a ptere. Adrupendum scropbulas. Recipe arsenici partes. viii . viride eris parté pham que puluerizent: 2 misceaur de bac comirtione pone vbi vis rupere. Adbuc oz patienti vari semel in mense eu forbij tri ortum posset capere vnus bagatinus bene pulueriza ti in vna scurella cum iuris modico ex galine pinguedine. Quado aŭr volueris scropbulas rumpere. Recipe vna petia subtilem li neam munda: 7 in medio fac vnū forame tantae amplitudinis 63 te vis plagam esse paruŭ scilicci a sup ista petiam pone de empla strosupradicto a petia sicemplastrara soramine. vz. tm excepto pone super locum infirmum deinde incide alia pena forme mino ris super qua subtiliter pone de arungia a tim qui un tenet alteria us petiae foramé pone de dicto puluere qui faciei cuo comburez Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

re a venire vnů palis. Szhooloz eet nimis fortis faciat eplaltz de faria frumeti ag oleo a croco Et pone desup que dolore mitiga bit. In scropbulas expimeni. In noie.p. 7. f. 1 sp. s. ane. aios otheof Aios ischiros aios athanatof Melevio ymas. De9 De9 mirespice ad .a. seu. f. bomine dei p virture sche crucis Et p inter a per intercessione apo cessione beari blassi libera bomine 7 Mauli gamore christiambo positi sunt Stolog Metri in cruce 7 p virtutem dei genitricis virgis mariae cuerit venire Et p septuaginta no la tua Eristus qui positus fuit in cruce interficiat scropbulas quas baber bomo iste Et euz libe rer. Sicut liberauit Joanne qui babebat spinam in guture. Su prascripta verba legatur super patientis caput Et super collu ? sub pede In scropbulas nouellas. Haró berba Er squilla cotu fae Er cu arungia vrfina veteri cofecte supponatur Amplius fi er afelli vngulis ambultis Et cum trito fale mirtis Et aceto fiat éplastru qu sup scropbulas ponat eas dissoluer. Rursus ad eas dissoluendu. Recipe permicularis Et maluae.an. Incorporent cũ anatif arūgia petultissima a fiat emplastru qu sup serophulas positum valdelinuar. suillig stercus vt supra valet i scropbulas Aliud experiment of i scropbulas aium admirabile. Recipe in die vigilie dini Joanis baptistae vesperi vnam testudine quam fi emes da venditori pretium omne qo pro ea petierit Et cauda, p tensa vel quomodo libet sac eam capit exerere cum quo infra policem Et indicem dextrae manus detento Signa scropbulas ipfas tangendo Et pater noster pariter cum patiente dicedo triv bus vicibus. Deinde fac foramé in domus pariete ex cauando vnu vel quot opoztuerit lapides a pre iteriozine ibi polita abim bzib balneet teltudo q in eo foramie ponat. Dicedo. Sic becte studo i B foramie siccabif Le moriet sic siccari a mori possint sin isti famii seu famule dei andree seu fracischie alig leside iste scro phule cu capite bui? gde testudif tacte ? signate ? ibi vimite clau saz testudine capite ifraposito quo moziatur a siccet. Item i scro phulas. Recipe farina semis lini succi berbe venarelle appe o ideo denarella de o foliu ba denarij istar rouddu sapone nigu vi tellum oui ex gbo rebovng" pfice quoi scropblas vier. Adide Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Magl. A.5.55

Recipe radices plantaginis quas in filza In vno fillo a paticis gule tă că torque applica circu qua că Tte funt qui dicant paudis speculus suppositu vltra că credibile sit i scropbulă valere: vme pr qua purar occidir Adorio i scropbulas vales. Recipe arudis radice malli terre ac asparagi radice aristologie. 20. lupini radice Scropbularie radicem Rapbani agrestis radicem quaz si babe re non potes Recipe domestici radicem spatule feride folia laure ole equis ponderibus que subtilissime trita in bono vino bullist de quo patiens ter bibat in ebdomoda AD edicina In scrofulas Recipe farine coziandri lb.j.farine fabarū oz.iij. coficiant cum artigia a superponantur dissolucteas. In ide. Recipe suillisser cus quod pulueriza boc facto laua scrophulas cu aceto acri albo Mostea eas imple victo puluere Aqua que multiplicem babet pirtutem. Recipe cinabaj oz.ij. pitrioli.ro.lb.j.que fimul tunde 7 distillabis Inde fluent species tres aquarum prima est pau ce virtutis Secunda plus valet tertia valde plus Si i buiusmõi aqua pones mercuriuz In aqua convertetur ex qua fi guta vna pones Super calum pozzů verucă scropbulam vel quăcu ca ali am carnis ex crescentia cito eam remouet a nunos finit amplius nasci atoz valet in dentiuz dolotez Infrascripta naturaliter fistūt scropbulas videlicet scropbularia titimalus Salla affa Mermo modactali aristollogia viraga celidonia centaurea viraga Radix vreos radix buglofe thimus spuma serri tartarum vini rubei cinis talpe cinis vulpis 7 iRifagal. Item pro aqua iscropbulas fa cienda vlmi vessice quedam colliguntur In que bumor visco scus ivenit qui vi puêit cofect? iscropbulas valo admodu pdest buiusmoi aut vessice nist opportune colligant isectar gen9 paru um îtus reperitur of bumoze ipm absumit .oppoztune igif colli gaf. bec pro núc o scropbulis dicta sufficiár. A ge de volancis tra cremo Caolarica a volando of Quia cito ferpit p carne a pecu liaris regio fibi est collum. In volaticas autem remedium est vi delicet. Recipe farinam lupinorum amarozum que decoquatur In aqua falfa addito aceto colletur 7 collature addatur puluis veriusos centauree et aliquantulum ferueat et de baclauetur lo cus infectus collatura. In Idem. Recipe radicem Lauazolli Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

caballini a succu extrabe Et acerrimi tindem aceti impone a iRe cipe sal comune grum volueris tenuiter tritu qo liga in petia li nea 7 in dicto liquoze peria cum fale madefac cum qua fic made/ facta frica volaticam. In idem. Recipe lepozis fel qo misce cum butyro a mulieris lacte exinde vnge volaticam. In idem. Reci pe ficus crudos a pone in felle poltea in vino a exinde per allam bicu aqua distilla z cum in prima parte istius aque pone quadru plum aque putei in qua comixtide fac bullire dimidiam. 03.cam phore: donec decocióis medieras abfumatur er quo liquore fe pius vnge. In idem lapatij fuccus plurimu cofert fi ex eo vnga tur volatica. In idem. Recipe vna petia linea quas super fundo vuius bacilli sen lácis de latono cobure qua cobustione cuprum sudabit ex eo sudore vnge volatică. In idem cofert ouox sudor cum coquitur fi ex eo calido scilicer vngatur volatica. Anguen rum album: qo valet i cobustione ignis In indices in scabiez in volaticas: 7 multa alia. Recipe cerufe. 63. iij. olei ro. 63. vj. liter, girij. 53. j. aceti albi acris. 53. j. 7 fiat vnguetum: ex quo cuz opoz tuerit: vnge vt supra. In idem. Recipe tartaz seu grepula perfe cuissimi vini: 7 inuolue in peria crossam valde balnearam aqua fri gida: 7 duplica netarraz exeat. Deinde leuiter exprime aquam ab ea 7 in lare pone fine focolario calido: 7 coboperías cu cinerí bus calidis crossa qdem supficie ne petia coburatur: 7 fac ignez magnu superius p tres bozas: Deinde excipias ab igne: 7 pone super vnú marmozez exprime astum potes. exibit inde oleŭ pul chrum nomiată de tartaro: exquo volatica pngatur.

De variollis 7 morbillis.caput decimuquartu.

Ariolla pegrotatio plures licet infester aetates tamê peculiaris est potissimu aetatis motine. Ideo in boc pcipue loco: de ea tractare mibi videt oppoztunu va riollaru: 7 mozbillozu regimen pzincipaliter bipartit v3. i cură variolla prozbillo pe aetatum: 7 rone coplevionu. Atogi vi artium: 7 medicine doctoz. Ingt Albarsilius: tertio potest

rccipere distinctione i regime pservativu: 2 curativu. pservativu regimen est aliquaz specialium determinatarum partium que cu stodiede sunt ne variollis ledantur z sicerquisitissime vir illustris iple DD arfilius primu accedit diftinguendo etates que variolla tur vel morbillatur ab etate corpox Lactentiu necalijs cibis aut ponbus comuniter viuentin 3 lacteis vloz ad actatem septenez Er ab ea viga ad actatez in qua flobothomia nó concedit. Quo circa etia clarissimi medicine, psessores Rasis in sui operis gnto tractatu capitulu notabile cudit de illis que delent veltigia variol lari iRurfus indivisioni.libro de vestigijs variollaz atga intere uallati In eodélibro que delent vestigia variollaz infinuar-nec non Idem auctor in becimo tractatu capituluz prestans cudit 3 variollis Et mozbillis. Rurfus in dinifionum libzo aliud de va riollis a mozbillis. Bulielmus preterea de varrignana In fui operis tractatu altero caplin secudum cudit de cura variollarum z mozbillioz: 98 fegtur capitulum tertin de pffernatioe quozu dam mébroz a nocuméris variollarum quod postea sequif capi tulum quarti. de cura variollaz apparentium in oculis:naribus z oze: 90 demu fequitur capim quintu. de amotide cicatricum re. manentin post variollas que sane congrua successione cotexuit. ADemoradi iccirco etiam funt bonus ADefine. Wetrufg & tuf fignano: qui licet ab buiufmoi remedioz, pfessioe videant Inti tullis deniare iRem taméipsam diligentissime vi viros tatos de cuit sunt executi: appe signa docent bumoz simul babundantiu a sanguinis signa singulariter babundatis in toto corpore: nece non figna cuiusliber bumoris babundantis i quolibet membro determinato: 2 postremo figna male coplexionis relicte post eua cuationem. preterea que purgant sanguinem: flegma: mellanco liam:buinsmodi quoq3 plurima continentur Inlibzi nostri aq . ardentis folio quartodecimo: Al Sedicorum preterea Dur a pin ceps Auicena. De vestigijs vlcerum variollaz exquistissime tra ctat folio trigefimooctauo: atq3 de pariollis ipfis folio tricentefi mo vigefimosecundo: sius achates. In tractatu quarto genera liter. Jacobus autem dedundis parauinus aggregator in sui de aggregatione operis tractatu quinto folio, ccrlij, variollis, 7 mö Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

billis cotrariantia memorat notabiliter. Interea nonulla nos ge minozu: quibus noster bic est liber obnoxius: celestiscilicet aspe rante ADercurio Deo aut maximo optimo primu fauente Ic circo notabilia bzeniter interferam? pariollae funt puftullae par ue que comuniter toti accidunt corpori quafi ex infestissimis bo stibus cicarrices: que: pt plurimu: aetatis motivae milites adoxí untur: 2 oziuntur ex materia mala multiplicata i penis calida: san guinea: 7 putrefacta cnm quibus semper est sebris iclusa. variol lae ex eo dicuntur quod maxime variant corpus aborbilli auté sunt pustullae collericae In Gittate numero: 2 qualitate boc est duritie minozes variollis: maiozis tamen discriminis: pzeter 3 o oculos minus inuadunt o variollae a originem babent ex bu more sanguineo mixto cum eollerico: suntos imaioris doloris ? punctionis of variollae propter acuitatem collere. Aariollae ta men funt maioris grauedinis in dorso propter venam extensam magnam interius super dozsum que semper est dum viuit bomo plaena fanguine: qui fanguis cum in primis prefertim aeratibus deteriozatur fecundum plurimu est materia variollarum: Et est magis calida mozbillozum materia Et adusta: 3 variollarum. Sed non accident ita mozbilli per totum cozpus vt variollae. Al Dorbilli ex eo dicuntur que morbida corpora: ac tenella adoriu tur. Mariollarum Lt mozbillozum figna funt febzes acutae cali ditaris Et dolor dorfi: Marium pruritus: Infomnia: timor car pitis granitas Et oculozum rubedo cum pulsationibus in tem poribus Et in fronte Et punctio in corpore toto sentitur Et sciendum est o omnia baec accidentia Inmorbillis sunt intensio ra Et magis acuta: 7 maioris periculi: qui in variollis. Abreterea sciendum est a mozbilli Et variollae citrine dicuntur parue: vel minutae: Involutae rubeae. Ad colorem maxime violaceum te dentes :vel vebementis rubedinis:7 illae que sunt ambulatuae pt formicae: z illae que faciunt superficiem corporis quasi spaf. matam:onines tales tam variollae: 3 mozbilli funt male disposi tioniser nature prefertiz fi difficulter egredi videanter maturari a febris ell' nó sedat:nega alleniat:a fi prerea fincopis supuenir

actremor cordiseger ablos bubio morief eprio vero fi febris ci to doloras sedat a si variollaru egressio suerit velor a maturitas Mon erictimendu de egroto que bir citoque libabit q gubernabit Regimen cura variolaru z mozbiloz variari fecudu varierate nêpe têpozuz debêt: qz alia debet effe cura variollaz z mozbillo ruz antega apparere incipiát a alia cu incipiút maturari a aperiri z alia quado faciút crustas z escaras ratoe tépozis in quo egro, rus sentit dolore in dozso a pauritu in naso a alia accideria fignist cătia futuram 7 primaz egrotatiõez Gz nodu iba egrotatio in cipit apparere: puenit vi tüc fiat flobotbomia vel subtrabctio san quinis cũ vêtofis 7 fūmat egrot9 mică panis : cũ fucco grănatoz a aqua frigida vel trociscos de spodio: qui sic fiunt Recipe rosa rum rubearum Spodij amborum oz.v. Semen accetofe oz.ij. Sumach. semen protulace an oz. p. balaustie oz. j. gumi arabici 63. j. opij grana duo conficiantur cuz fucco berberis aut cu agre sta vi'onphatio 7 ag frigida : aut summat trociscos campbozatos qui fiunt in cura etbice comedatos vel bibat egrotus fuccum la ctis amigdallarum coctum cum farina ordei vel auene vel foelte vel fabarum super quem spargatur berberis succus vel granato rum acetoforum vel acresta aut similia Summatoz aliquem eoz fuccorum egrotus in poru cum aqua frigida uel leutes comedat ercoriatas coctas 7 cum aceto conditas.comedat etiam cibarius factumer oleribus frigidis videlicet er lactuca portulaca Scariv olla a cucurbita vel cucumeribus coctum a cum amiadallarum lacte conditum cum succo quopiam acetoso stiptico z nullo mo do aliquid aliud bibar vel comedar Si vero strictus fuerit secun dum ventrez: Summat in mane aquae modicum decocióis pan nozum maturozum vel tamarindozum zvel aliud quod mibi ma ais placet fiat regimen falutiferum 7 per bec babetur Regimen quod servari debet ante egressionem dariollarum Et morbillo rū. Apostaj aŭt apparer icoeperit variolle vel mozbilli nullo pa cto floborbomenir egrorus nec sanguis minuat nec gliadegro to fiat vel det qo ventre soluat Si vero medico aliqua potissima caufa lubricadu éevêtré indicarer al qu nimia egroi periret ftip ticitate vel quia a superiozi parte egestio timeref preparare pmū Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

o ventre lenisicet debet materia variolarii vt ea via delabat ad i testina anullo modo ab egroto aliquid comedatur vel tăgatur vn ctuosii preserti oleu qui multiplicat corruptione nec vinum bibat Itez nullo pacto postoj variolle vel mozbilli ceperit aparere su mategroto trocifcos de spodio vel capbora: que contra illudopo antur : quod natura iaz intendit tépoze expulsionis. Ad libitum auté fi nauscam turbationé estuationé ve senserit sumat de aqua que fic fit Recipe ficui ficcarii vue palle Lentiuz excoriataze fe: minis feniculiligni de laca vel o mirtis recetibo aut fandaloz ru, beoru an .oz j. pistent z bulliat in libris iiii aque donecei? med etas fit columpta : colletur oz reponat vonec frigescat : bui agi vsus:pariollas ad exterius pronocat a cito maturat appetitu co fortat 7 extuatione remouet . Ad idez Recipe radicu feniculi sci licet anefi. petro. succi berberifañ. 63. j. Sandalloz ú 63. v. ficcu ú ficcax passulax.añ.oz.iij.pistent z bulliat In libris iiij.aque oo necemf medieras fit cosumpta collet a sepisoi die ad libitu egro to propinet comedat boctépose vt superius dictu est 2 bibat de cotione passular a radicu seniculi a Semis mirti a granozu gra natox viberberis a frequêter in die fibi ponat egrot i oculis na ribust auribus Et aquam gargarizet que fic fit ne in oculis na ribus auribus vel gula variollaz quidpiam colligat. qo maxime quide est periculosus recipe aque ro. 18. j. Sumach. carnosita tis grannatozuz añ. 63. v. pistentur a aligitulu bulliat cum aqua ro. De inde collet a infrigidet . Ad ide. iRecipe grannatoz aceto for Sumach. vel berberis añ. óz. i. bulliant in aqua . ro. 7 colle tur Siterratur antimonium pltima cotrictione a fricetur cu fuc co coziadri vel folatri postea colletur ille succus cuz petiis tenni bus a ponatur in oculis auribus a narib? ADaculis repugnat variollarum Et mozbilloz. Attamé scienduz est op variolla vel morbillus finascatur in oculo aure vel naso genialitatem vel der truit velillius loci valde saltem impedit a fi ingula multiplicare thr impediret anbelitum Et forfam ad stomachum cibitransitus que ne accidant exterius frequenter nares 7 aures liniantur cuz oleo de mirtis vel. ro. ppter locozum defensione Et gulae. Luz autem pariolae Et mozbilli maturati fuerint a exacte ad superfi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55





Magl. A.5.55

maxime puidendű cű impolitione in iplis eozű que probibent materia adiplos flucre a substantiaz oculi congregat a coforiat Apropriata fecudu veteres villa a vittata lut. vz. aqua. ro. fola oculis frequêter applicata a maxime cuin ea diffoluit suach co riandru trituz vel cortices granator fine potins fuccus ipforuz 2 fimiliter fucco foliozu olive: 2 Similia. Interea Serapio iccir co fic inquit . v3. Aburia proprie que fit ex piscib lipticitate b3 fortificatione a mudificatione a ideo fir cum ea .cobol. Inegritu dinib ledri vi egrediant In facie i.ex oculis. Sed postos egres se sunt: dissoluit cas a confert Ideas voluit Auicena. Succuri? aut inquiens guturi cuz gargarismate facto ex agua a aceto a de glutioe ipfins quadogs: 1 no dubito quin frigida stiptica reper cutientia Ingula gargarizata fint viilia vt superius suz expertus de quibus capítulo de squinātia dicitur eade etia que gutur pres seruat a nares: quado eozú fit per nares at rabeito e vasculo ozí ficij stricti est villis valde zë. particula seques e de cura variollaz apparentiu In oculis naribus 2 oze. Frequenter cotingit of p biberi nequit variollaz generatio in mébris poictis: forte eo qu printos veniar Aldedicus iam apparet In eis : 98 cu accidit illif membris est taliter succurendum. Dico of si in oculis Signa va riollarum appareant.vz. o in migro oculi ficut pucta alba appa reat. Zunc est precepiù quo oculus cum aqua calida vaporet: 7 p inde aliquid ex fale: vel almuri leuiter imitatur: 2 proprie ex al muri pisciù Sicut in precedentibus dictum est. Si gut variolle fiant in auribus vel in oze tunc vngantur vnguento facto er oleo violaceo draganto: 2 cera alba. ADucilago ét grannozum cito/ niozum z pfilij coferunt ijs que fiunt in oze. Ibiqz preterea plu rima repperi que omifi qui vifa mibi funt parum villa. Ilostea sequens buiusmodi repperi capim. De cicatricii amotioe rema nentium post variollas.vz. iRemanet cicarrices ex viceribus va riollarum: ficut fit ex alijs vlceribus: vel folutionibus: que cutez maculis foedis: 2 quadoq 3 nigris coinquinat. Remanet etia co cauitates in facie: que omnia taq; foeda vrilis est amouere in foe do itaq3 colore qui ex variollis in cute remanet co fert mirra dif foluta cu oleo de femine lini Et linita 7 boc etia remouet vestigia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.55

plceru aliozuz. Fedu aut ipsaru colozez rubeu: tollu sola iunctio facta cu oleo de semine: Serapio aut dixit : lactitimali esse coue niens variollis quado linitur a earū fignis innuit pferre cu dicat Inpentigini z pzuritui pfert. Rurfus dixit Serapio & litergiriü ablutuz fecuduz ipfius voctrină est maxime ad variolaruz vele da vestigia innatinú modo sint possus noduz de albata z cetera Tuibit vnguếtũ ad id bonữ Recipe litergirií abluti radicũ ba rundinis ficce farine ciceris offinz venuftozu farine rifi z costi añ terrant a agitent a cu eis facies liniat In nocte 208 remediu pre cipue fieri debet in balneo 7 mane leniter lauetur. Item concauitates variollary que in cute remanent post eax egrotatione sa nat cũ predictis regime impinguatiun. Trê fi accipiat cinis testu dinis marine secudus sui glitate subtilit tritus z cicotriconizat? z cu oleo mixtus z inunctus eaz cocauitates delet Rurfufne va riollax figna remaniat. Recipe faseolos quos optime coque in aqua cu qua quottidie lauet fibi faciez cicatrizatus Ad ide lucii piscis pinguedine similiter operată boc est cu aqua cicatrices in ungantur dicut auctores bene conferre. Ité fi medulle pficoru terrantur vin aeceto dissoluat v cu suilla cute In eo madesacta ci catrices limanteuanescet. Pozeterea in veteri quoda codice ptra variollas Sic scriptu inueni . Comedat egrotus lenticullas fine oleo zeaz bzodiű tepidű in magna quátitate bibat Que fi infan tes facere nequeut faciant faltem untrices. Duiuz stercus ficcu/ z cũ aceto liquatum z emplastatů verucas z variollas oclet quo circa adeo insuper exquisite Al Sarsilius de sancta sopbia Sup prima .fen. quarti canonis auicene tractatuz edidit at folus ipe vel ómissis iccirco reliquis auctoribus meo iudicio Ad variolla ruz 2 mozbillozū omnis generis regimina 2 curas perfectifime quidem sufficiet Ideo ad ipsum variollaruz z morbillozuegro tationis fludiofi primu recurrant. Mostea auctores alios a me noiatos a a me ipfo quo que memozata confulant quod fi fecerint bonozem 7 lucruz omnino consequentur Mos autem ad alía suc cedam9. community. Increament abilist precipie eli anconius

De Spasmo alcute caput .rv.

3 uel

0

Masmus nibil aliud est nisi egrotatio a repletione nempe nimia causata Et vt plurimum carnosis nocet infantibus. Quocirca Albertus primum alemanus merito audiatur. folio centefimo trigefimotertio que a veteribus peripatbeticis:vt ipse dicit:accepit vnum autem in quir quod pluries accidit pueris recenter natis propter plenitu dinem eozum est spasmus 7 coetera Iccirco ibi. vz. parum ante tractatum noni libri de animalibus plurima memorat norabilia. Auicena de fignis. Sicuccirco dicit. Lum vrina infautis est viri dis nuntiat paralifim vel spasmum ze. solio centesimo quinqua gesimosepumo r sequenti. Rursus de signis euentus spasmi in pueris folio tricentesimo vigesimo octavo. Ballenns autem elle ctuarium docet patienti spasinum inuatinum. vz. Recipe menta ftri.ro.cinamomi masticis .fu.meu. I meos dozonici gedoariae gariofo.añ.óz.ij.fandaloz ligni aloes añ. ôz.i. musci. óz.fesqui vnge omnes rerum qualitates ballamo Et cum melle misce 2 Da quottidie quartaz partem vntiae Et fi spasmus suerit in toto coz pore pone super spondilia dorfi. Recipe cerae oz. i. enforbij oz. i. 7 oleum quod sufficiar ac simul confice Et cum opoztuerit vter re. Spalmum nonnulli rellarationem nominant eo q a viscolis humoribus neruos relaxantibus caufatur. Accidit autem infan tibus interdum in vno mébro interdum un toto corpore 7 ipsuns probiber a motu eius mébri in quo est vel totius corporis. Eura eius nifi genialis fuerit est primum dare nutrici Sirupum fa ctum ex medicins subtillantibus Et fit eins cibus valde ficcus reigs bene affarae Et non comedat carnes duras nec pisces Er in pauca estitate vinum bibat non limpbatum Et aliquando pri usas infans lactetur ponatur in balneo vngantura ipsius In quo maxime patitur membri innciure oleo castorei Et antescriv pro Balleni ellectuario viatur quomidie. Micael preterea Sar nonarolla. De spasino prestantistime disputans folijs suae prav cibicae octuagefimoquarto quinto 2 septimo allegar plerosq3. Iccirco egregios auctores ad quos cum opus fuerit Duco recurrendum. Interea memozabilis precipue est antonius guay, nerius quippe qui de spasmo tractatum cudit ad mirabilem. In Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

eiuldem sui nempe operis folijs quadragesimoprimo Et non nullis sequentibus. Item Maulus bagellardus in sui operis carra octaua. Jacobus interea de dúdis paravinus aggregator In sui de aggregatione operis Spasmum probibentia memo rat folio Motandum insuper est spasmum aliter este ex repletione aliter vo ex inanitione curadu. Si ex repletione cause tur custodienda est nutrix ne ipsius ad nimiam lac bumiditatem idest aquostratem veclinet. Sed cibis vescatur lac substantiativ bus a incrossantibus Et abstinendus infans est a nimia lactatio ne z nimio fomno cuz reliquo regimine: quod idem bagellarduf docet. In sin nempe operis capitulo terrio. De spalmo puero, ruz folijs octavo: 2 nono Mozoderir Iccirco etiam ad salubzem libzum nostrum recurrere In capitulo de relaxatione folio qui quagefimoseptimo a ad viaticum folio decimoquinto. Pozeteri ea vaguentum in spasmrm optimum fit boc modo. Recipe pullegium baccas laurinas ciminum afi.onmia pulueriza Et cum melle misce: 2 fac bullire Er pone repidum in panno lineo super locum dolentem vel patientem. Sunt qui dicant dentem lupinu adinfantis collum pendentem eum a spasmo bene befendere. cautellam autem buiusmodi esse bonam puto prius spasmus accidat. Itaq que primu omnia que in boc libro ad ifantis collu pendulla conferre traduntur Sint statim ad cautellam nempe penfilia. Spasmus aut ex inanitione causatus alchutes nomen pfurpauit.baec egrotatio ex inanitione vel febre vel frequêti plo ratu vel rebus exficcantibus caufatur. quapropter nequit fe in fans interdum flectere. In alchutem autem quonia Regimia: 7 curas antescripti sufficienter infinuar auctores. Mos ad alia mé tem couertenur.

De thetano cum spasmo: 7 fine spasmo caput. roj.

In Thetanum cũ spasmo: 2 sine spasmo: atq3 de spasmo ipso spasiter Auicena folijs cetesimo quinquage simooctauo: nono: 2 cetesimo sexagesimo pleraq3 cu dit capitula notabilia: 2 Aldicael no in sue practicae

18

in

tu

ite

19.

ire

in

te

9

ae ui

03

117

in fa

ns er mi

tractatus serti capítulo altero. De spasmo actbetano tractat oberí mezappe qui duo iccirco auctores cú a Sauonarolla iccirco sciblicet allegatis vel religs ómissis satis erunt. Distrabit otiquanio mú multitudo libroz. Itaque, phatizque etía ad omnes nó sussicit vita bumana: tim legendi atque sane intelligedi sunt. Mos: qui nimiu 143 bic liber grandescit: qo reliquu ad infatia prinere senti mus cellerie percurramus.

Imía noctu marie vigilatio: pindega ploratio infanti
n a balbutienti accidit er lactis corruptioe: cums precipua cura est: quá bagellardus docet in suí opis capipulo que cura est: quá bagellardus docet in suí opis capipulo quí que cura est: quá bagellardus docet in suí opis capipulo de vigilias puerox Rasis: a in eius tractatu quto capitulu a scriptit de sabarra: a nostrú viaticu carta liij. Auicenaga solio certesimo quadragesimo octau o a eius pedissequus solio septuages simos ecudo Sauonarolla: nec no Antonio guaynerio solio qui gesimo buius modi prerea bincinde iccirco repperi inuatiua. Anti sum puluino suspensiones: Ita vi infantes dormientes odorent levuat in sonnia: a que Iacobus de dundis patauinus aggregator iccirco a ipse posuit iuuatiua. solio

De lubeth: 7 mortificatione caput. rviij.

Dit farrhá cóueniés est loc? subeth: appe subeth ni
p bil aliud énisi sonn? supstuus vñ mortificatio añas
cătur: la ppostere aliab? bunc sorsam locasse morbu
videamur. Mága sere oés pipathetici. Subeth p sar
rhá postea locauerūt. tñ vt putoleadez nó sine róne sic posui. na
scuntur. n. sere oés a viuunt infantes: vigilates. Deide sopor eos
vt plurimă: salutiser. Interdu opprimit iportun? vt est subeth:
quocirca pcipue. Auicena notabiliter tractat solijs centesimo quocirca pcipue.

Iccirco vigilanti vel reliquis omissis: frustra na os per plura sit: quod sieri potest per paucioza vberime satissacient. Igitur ad se quentia procedamus.

Detuffi a fingultu caput.rir.

Affis 7 fingultus: balbutienti: pt plurimuz: accidunt t er causis: quas in capitulo. rij. de tusti: 7 reumatismo carta. rvj. Indicat bagellardus vbi atoz in sequenti satis bene docet remedia. Quocirca in libro de egritudinibus iuncturax Rafis capitulo. De tuffi puerozum nauat opera viligentem. nec non Jacobus de dundis Adatavinus ag gregator. In sui de aggregatione operis tractatu tertio capitulo r. folio nonagefimo feptimo tuffi puerorum contrariantia pluri ma memorar notabilia.libellus isuper extat: apaupeztbesaurus appellatur. In cuius capitulo contra Reuma: 7 capitis polozez notabilia Iccirco plurima cotinentur:atos in libelli falubris nov firi capitulo de tuffi puerox carta quinquagefimaquinta pretera ea eruca subtrita: 2 balbutientis pectori tepida apposita tustis se dat. Idem spongiae lapillus facit collo suspensus. Ide:pt aiut: fit si buiusmodi scriptura. In carta nova sit balbutientis collo su spensa vz. par par vita spiritus fanctus medinm Inipso cum ipso 7 per ipsum amen. cum crucibus que p spatia v acua fignificattur.

De stomaci redundatione: 2 vomitu.

E omaci redudațo: 7 vomitus aetati motiuae ex caus fis accidut: quas bagellardus indicat în capitulo teritodecimo de vomitu folijs decimooctauo: 7 nonullif fequentibus: atquatique faludiis liber noster în capitulo de vomitu folio quinquagesimoquarto: 7 sequenti: Atquatique în super i libro de egritudinibus iuncturarum Rasis capitulo de vomitu în pueris. Preterea Bulielmus placentinus de saleceto în operis de summa coservationis: 7 curationis capitulo cetesimo duo decimo de spetiebus vomitus folijs quadragesimoquarto: 7 qua to plurima iccirco docet notabilia: quippe quae, p aucto progrationis iure moerito preposita remedia bincinde a me reperta

a

fequitur infrascripta. Redudatio vicissitudine quada ex stoma co pomitalis: pt plurimu: accidit ex stomaci frigiditate a ventoliv tate : opeptiuz ante ola precipuli regime est calore suani diligeter erga aluminu sua opam nauare nutrice In boloze aut stomaci re nű vellatez. Recipe malua:marubiű:apium:mel:farina: 7 falis modicu: á fimul cofecta calida super volozosum locu applicetur. Ad vomitű reppimédű valét abfintbij oleű: z gariofoloz pluis fimul mirra: 7 ostu pari potest egrotus calida stomácu suplinita g petijs insuper:ac pellitijs fit calidis fomentatus baec ter in triv bus noctibus reiterado: 7 frigus eunando vomitu aiut bene rep mere. Dleuistomaco peculiare fic fit. Recipe canelle. 63. sela v3 vntie dimidiu:gariofoloz. 63. ij. masticis. 63. i. cu dimidia Spice nardi. 63. ij. g bene cotula: 7 bene fimul mirta i vitreo vale pona tur: In quo etia lo.i. puri olei supfundat qo vas p tota aestatem sol calefaciat vsas ad septébré: quo tpe citonia sunt matura: ex g bus succi ciatus expmatig in victo quog vase supfundatur Et ad sole reponat. Anctione buius modiad vsum servata stomaco aiunt bene coferre. Ad ide. Jūnij mese aliqui in divi dicūt Joan nis baptistae vigilia aere sereno. Recipe tin floz berbae: q dicit fancti Joanisto iplis implere possis vna botia vitream: 2 be ne iculca. Deide paz puri olei supfunde. IDostea os borie bene claude cu cera. Deinde boria ipsaz subterra a aligd ne iber pene tret suppone: 7 fic vsg ad sequente anum dimite: 7 sequen altera fimili vigilia: botiá exime: 2 ad sole pone p tori Julium . beinde ad vfum ferua boc oleŭ ad pdicra valer: 7 ad mulia alia. Ad ide3 Recipe im pani oftrini cu cito possis vnu cor sacer super qo im extende refine pinguis a recetis ostu fufficiat fup quam afperge gariofoloz puluere: 7 coz illud balbunenus isopbago applicef. a si opomuerit reiteretur.

Dereumanimo ? sternutatioe peculiari caput. prj.

Rigiditas in pma etatezonde sternutatio cătur facile accidir etati motivae c ne accidat nutrices opoztet pie tissime soucre infantes pservim bieme cum calesactioi nibus.namoz magna frigiditas cu egestiois pservim

madefactione infanti plerüq mortis est causa. Sternutationis future fignum est cum oculi profundătur: 7 superuenit sedris cu ra eius est q sup cerebru ponantur extrinsecus solia portulacae vel rasura cucurbitae cum oleo ro. 2 farina ordei: 2 caput vngat cum oui vitello: 2 oleo. preterea Recipe rutam pentasilon Salui am: 2 Rosmarinum que in oleo bulliant quo isans vngatur a col li nodo per spinam ad inserioris dorsi nodum. In pectoris ante gravedinem. Recipe allium sub cineribus lassatum quod mundatum cuz tundatur 2 cum butyro incorporetur quo tepido insantis seu balbutientis plantae vngantur 2 proderit. Sternutar tionum genera Eticcirco queliber. Ita Unicael noster solio ceres puto consulere metbapbiscos igitur ad viteriora cursim est procedendum.

Degibofitate spondiliù dorfi peculiari caput. rrij.

Ameros babet bomo maiozes respectu cozpozís ali
b is animalibus. Ad poztandum Et substinendum bu
meri creati sunt ex ossibus foztibus 7 carne in ea nem
pe parte patientiozi Ijs isunt scapule ossa lata tenuia
que propoztionali bumerozum latitudini satisfaciunt carnem sul
tiêtes In ambitu ac moderata tenuitate ellegantiam pectozis ne
sedarent In gibositatem autez spondisium dozsi infantis vel bal
butientis inter coeteros medicine auctores vgo precipue Senen
se consilia 7 remedia docet solio octuagesimotertio Et sequenti
Adreterea Adricael noster Auscenae quasi ductu notabile cu
dit capitulum de gibositate solio tricentesimoseptimo.

De vmbilici tume factione Et eminentia caput. prij.!

Oldbilicus est radix ventris per quam embzyo bum

pedet i mis vtero sibi simit alunti. vmbilici tuefactio

Et eminetia aetati motiue iterdu accidit ex nimijs va

gitu z vociseratõe aut ex frequeti z vebeniti tusti inter

du ex casu Et pcussõe Remediu aut e vt accipiat lupini z i vino

nigro ponat ad mollisicadu in quo sitter ponant stupa viligeter

o iiij

purgata a petie nitide panni linei Deinde pone super publicu qui fi flexibilis fuerit : eum cauterizabis in circuita . Sed. non in loco flexibili poter cutis tenuitate: Quocirca Lellis.ad pmbili cos inquit prominentes ne manu ferrog viendum fir : Ante te prandum est pregrotus abstineat aluns oucatur: Imponant su per ymblică cicutae a fuliginis fingulozum partes yndecim ceru sae lote partes . riii plumbi loti partes . rviii . cum ouis duobus quibus etiam solatri additur succus boc diuti umpositu esse opoz tet a interi coquiescere a cibo modico vii: Sic vi vitentur omnia inflantia. bic nimirum celsus intellexit De onis etatis vmbilici, p minentia indistincte Deculiarius autem in libro De egritudini bus iuncturarnz Rafis capitulum specifice cudit De inflatione pmbilici pueroz: quo cum opoztuerit ante omnia duco Recur rendum atos ad petrí de argellata opus ex quifitum folio octuagesimo nono. Iccirco insuper saucranolla noster salntifera docet remedia: In capitulo de augumento vmbilici folio tricentefimo septimo Interea plinius Iccirco quidem inquit vmbilicis emi nentibus psylion illinit Jacobus preterea de dundis parauinus sagregator. in fini De aggregatione operis tractatu tertio capi tulo vigefimo folio centefimo octuagefimo quinto. Infantiŭ rat mici z eggreffioni vmbilici cotrariantia : no nulla memozat notav bilia

mflatiois ventris infantis a balbutientis cas a remedia Impator docet Auicena: necno ei i sua practbi ca Strenuus A pro sauonarolla pterea Rasis a bo nus Usesue ataz pleriaz oes idoneinaturales a specialiter In capitulo decimo octano Bagellardus de tumore ve tris infantium solijs vigesimo nono a sequen voi cu Anicena pariter Rasi Usesue remedia iccirco isinuat falutisera ataz noster salubris in capitulo de inflatione ventris solio quinquagesimo se cundo preterea vinca per vinca sine camedapone berba in cine re decocta a excussa vinca sparsa a eplastata sicat tumores Ide absintivis sacit in vino albo coctu a superiorus. Recipe sumuta statu Ite si puer inflat sum sparte vel totus. Recipe sumuta

tes ebuli 7 sanbuci: quas in vino albo coque 7 in ipsis calidis balbutientem inuolue Itë recipe pullegium 7 ciminum: que simul confecta emplasta tepida super vmblicum. Laninum sterce tenerum recens 7 calidum cum trito scilicet coziandro mixtuzem plastratu ventris proderit toztioni. Item suricinuz stercus: que pugillus capit cu sale munitissimo 7 oleo tritum 7 cataplasmatis sedat ventris dolozem: Itez in omnes ventris dolozes. Recipe taponis cerebzuz quo in oleo benecocto venter liniatur

De ficcitate a flipicitate peculiari caput .xxv.

uoniam stipicitas omni etati presertiz motine valdeje discriminosa a plerunga leibisera Ideonoster bagel lard i capítulo rv. De infantiú stipicitate folijs vige fio secodo a sequên iccirco remedia docer exasta : Atos i libro de egritudinibus iuncturaru Rafis capitulo de constipatiõe pur erozuz a falubais noster in capitulo de costipatione folio quiqua gefimo quito atos in capitulo de oleis la rativis folijs quadrage/ fimo arto z segučti vbi lazatina z solutina fieri poma docz saluti fera Comentuga scu sumigiu la patinum prestantissimum Mee terea in libelli: qui pauperu thefaurus nominatur capitulo remer diozu ad disponeduz ad idem salutisera multa cotinetur. Muer rozum insnper laxatina Jacobus de dundis aggregatoz In sui de aggregatione opis tractatu quarto folio vigefimo fecudo me morat notabiliter Instipucitatem iterea valer: sel taurinus Aloe Salgema 7 oleuz bene fimul mixta: fi ex ea cofectione lienis für mitas fine inferioz regio circuz iungatur. Ad idem recipe malue radicem: qua coque a cu bona pinguedine suilla veteri minutim incifa a mirra a in olla terrea fimul cocta furfure modico impofi to : tepidam balbutientis stomacu superpoue : leniter ventre mo uebit Item mene false cum taurino selle tepide pmbilico illite alu um soluunt. Item ad solutionem superius per vomitu vel inferi us per egestionem . Recipe sel taurinumterbentinam aloem que instar cerori cofecta si vis mouere superius pone super stomacu Si inferius super vmbilicum. Irem instipactate. Recipe mal ue radices : quas coque 7 cum arungiacufice finila. De ide Re

cipe patellam cum furfuris parum bec fimul cofecta stomaco car lida applicabis. Rursus vnguentuz bonű laratinű ventris quo vinbilicus vingatur in cititate quelange. Recipe mezereon ficci abfintbij: fucci mercurialis: fucci cucueris afinini: fucci efulae. afi 53.ij.eleterij:fucci cataputiae añ: 53.ij:fucci ellebori albi: 7 nigri añ. 53. ij: fucci iteriozis falle: fucci fictăis añ. 63. ij: fucci radicis ebuli: succi corticis mediai sabuci an. 63. ij. lacus titiali. 63. v. cão millae. 63. iiij: succi berbe iue. 63. iij. nucis võicae. 63. ij: succi ber modactilozii :a cozii bzionie.añ.oz.iij.viagridij.oz.ij. Isti fucci misceat cu puluerib9 reru q indiget puluerizatione: a incor pore tur cum arungia porci maris: 2 cu cera vnguentum fiat: quod ve trez soluit Si veltm pulsus vngatur. Rursus vnguentu: quo so la manuú vnctio facit euomere: pedum vero facit affellare. Reci pe ellebori albi: 2 nigri bermodactilozum: acozi : iufquiami: lucci femperuinae fucci brioniae afi. puluerizanda puluerizent: 7 ista oia cum suilla artigia vetusta conficiatur fi nunium ouverir-locus vngatur cum populeon. Rursus alibi sic repperi. vz. Recipe el lebozi albi: 7 nigri: bermodactiloz tapliae: infquiami: acozi fucci femperuine bzioniae.an partes equales.ista oia misceantur Et cum arungia veteri fuilla conficiantur: puocat vomitu extra por fitum. Si ex quonis felle ab umbilico inperius liniatur : ab umi bilico vero inferins puocat fecessimi. Similiter yera rufini cum olei amurca inuncta superiozibus lacertis bracbiorum puocat vomitii. Inferiozibus vero lacertis inunctis brachioz: puocat feccessium. Itez vnguentu laratinu. Recipe aluminis de pluma 63.11. salis geme. 63.1. butiri qo sufficiat. Tragea experta ad edu cendus bumores flegmaticos: groffos: 2 viscosos de stomaco: 2 iuncturis. Recipe turbub boni: 7 gumofi oz. r. bermodaciloz 53. v. cerc. 53. iii Sene anifi feniculi añ. 53. ij. zuccari albi: 7 ou riad pondus omnium.

De bumiditate a fluru peculiari caput. proj.

Luxus:2 bumiditas nibil aliud est nisi stipticitati:2 sic f citati nimia contrarietas. Il Duius egrotationis curam paulus begellardus cū auicena Rasi Aldelue Et

Balleno in capitulo. riiij. ve fluru infantiu folijs vigefimo Er fe quenti:atq vigefimoquinto in capitulo eoz que fedant fluxum atos in eox capitulo: que sanguinem restringunt Et ventrem co stipant folio. riiij. Bulielmulg placentinus de saleceto. In ope ris de fuma colernatiois a curatiois capítulo cétefimo vigefimo octavo de fluxu ventris folis anguage simoterrio: 7 duodus fe quentibus: diligentissime docuerunt. Jacobus de dudis pataui nus aggregator fluxui ventris in pueris contrariatia memorat i tractatu terno capítulo.xp.folio centefimo quinquagefimo fepti mo notabiliter. Pareterea leposis maris coagulu fup ventre te pidum pderit emplastratu. Ite capre pilloz vstoru fumigiu flu rum fedat. Fré puluere comu ceruini plti foramine ani afpfo flu, rus ledatur. Fabe in acri aceto bene cocte ? sup Isophagum: ? ventre tepidae emplastratae fassiato puero cu It cubatu multuz Aringunt. Similiter rofmarini folia in aceto bullita deide sup ve trem tepida emplastrata valde costipant. Idem suffumigatio fa cit decoctionis portoz. Ad idem recipe peluim pham fabarum cum corricibus que i aceto acerrimo bulliant Et er eis fic ferue, tibus fiat stuffa sub anoter vel quater. Altera stuffa vtilisad stri gendum recipe thus albuş mirrā rubeā: 7 rofmarini ligna ficca: er quibus sup sellula recluso ano sedeti patienti fiat fumigiu per dies septével noué: vel plures donec oportuerit. Item Adastiv cinum ole flux fedat: olei aut masticini fi opus fuerit composi tionem In salubzi nostri folio trigesimoquarto lege: disegz foe liciter.

De vtrog thenasmonis genere caput.xxvij.

Menasmon nibil aliud é nisi egroratio cu egerédi coti nua: 2 vt plurimu frustrata volutate cui? egrotatiois vt i capitulo sertodecio de isantiu théasmoe. Idé ou stiguit bagellardus pricipali due sint species. v3. va 2 no va: quocirca cu aliebate Serapioe: V saac: 7 Balléo plima i eodé capto docet remedia. Ité auicena i ei volumini locis plu rib?: 2 nr Asichael solio ducêtesimo vigesimotertio. Pareterea Bacob? de dundis patanin? aggregator thenasmoni priátia me morat. In sui de aggregatione opis tractatu tertio capitulo. vv.

Interea Minius iccirco moerito audiatur thenas mos.i.crebra: 7 inanis: inquit: poluntas egerendi tollitur poto lacte afinino. Item capilli veneris aqua ienino stomaco proderit epota. Idem berba mercurialis operatur in ag comuni ad oeco ctioné bullita. Deinde illius iuris recipe duas scutellas: i quo po ne poculum vnű olei cóis optimiza fimul misce. baec medicina fi ne sale detur Jeuino patienti: 7 in egrotatione pcipue pderit q pulgariter dicif mal de pmiti. Ad idem Recipe vnu onu: qo in vale paruo terreo pone: 2 acerum albu acerrimuz superfunde. 2 igni pone ad bulliendum. Sed parum bulliat sub aceto. Deide ouum excipe: 2 frange: 2 patienti vitellum ministra insorbitio nem boc omni mane fac pfor ad tres terminos. primus autem termino fit vigs ad tres dies fecudus ad quings terrius ad fepte ad quem vig terminu nifi pderit non reiterabis. Alibi fic rep peri ex ouo medicina. Recipe duo seu tria oua: que i aceto albo acri coque donec dure frant deinde munda ipsa a corticibus Et quodlibet out incide plongti in quatuoz partes: 7 pone in vna scutellar statim acetuz recens superponer aromata que vulga riter spetie dicuf: 2 bene misce: 2 sic patieti ministra ad comeden du boch ter in triduo feceris egrorus liberabitur quod nifi fiat non reiterabis. Sed ficad vlterioza erit peecendu. Recipe vna galinam nigra: quam interfice: ac de pluma non tangens aquam deinde affa ipfam bene: postea fac eam bullire ad consumptione a picissim ius quottidie dabis patientica valde, pderit. Ed idem Recipe peluim: seu testum terreum nouvi: in quo pone prunas ignis. Deinde Recipe sex vel septem ficus ficcos: 203.iii. vel cir ca cere nouae:ac thuris tantudem: 7 foliozum septem arridi ros marini que omnia pone super illas prunas: r ex sumo in sella sac balbutienti fumigifi, qo nempe fi fiat ter in triduo liberabif. Ad ide fometi seu sumigii siliter fiat ex sozico in aceto bene bullito. Ad idê Recipe ou o vel tria oua: q i acero ad iduration e coquat deideabiecus albumib? vitella tiñ i scutella cu aceto a ardatib? ofecta patieti in cibū mīstrabis brer i triduo fac: 7 valde oderir. Item in thenasinonez: Ruta bullita: r expressatepida locus em plattretur. In poluntatem frustratam egerendi sic opoztet clistes

rizare. Recipe vna scutellam brodij pulli galinacei pinguis: vna vntiam zuchari medium scutellinum ozdei semiusti: quod pone ad bulliendum in victo brodio: arga etiam oui vitellum impone: Aciarum medium olei ro. Amplius berba mercurialis cocta cuz oleo condita valet. Amplius Recipe vnu testum terreum nouu In quo prius pone cinerem calidum postea carbones accensos deinde Recipe lo. sesq. sicui siccoru a aliquanulum cere nouae: actburis a aliquot folia olivibenedicti: a super testum fine ollaz illam fic preparatam: 2 positam in una sella latrinaria alta sedeat infans vel puer:vt suffumigetur. boc similiter ter in triduo fiatza liberabitur Infebré autez inde causatam. Recipe Taxonis adi pem quo febricirantem inunge: 7 proderit. Item in febrem acu/ tam Et eparis calefactionem in nostri salubris libri dica decima septima remedia nonulla continentur in sebzis autem fine idelt post paroxismi sernozem vngantur pectus: 7 bumeri vnguento er oleo violaceo amigdallis dulcibus: a arungia fuilla recenti co

De lapide in vessica generato z vrine difficultate caput. vigesi műoctanum.

Apis aliquado in balbutietis restica generatur quo interdum pringe difficultas maxime caufatur. Duiuf egrotationis remedia folio ducentelimo docer Auticena nosterga Al Sichael folio ducetesimo seragesimo quarro: atos Bulielmus placentinus de Saleceto in libri de fui ma conferuationis: 2 curationis capítulo centefimo quadra gefi motertio folio quinquagefimooctano. Rurfus idem auctor Et in eiusdem libri folijs quinquagefimonono: r sequenti. In lapi dem plurima scribit notabilia. Jacobus de dundis Matauinus aggregator puerorum lapidi contrariantia memorat in eiufdem operis tractatu terrio capitulo decimooctano folio centefimo fe/ ptuagelimolecundo. Rurlus idem auctor puerorum difficultati prinae contrariantia memorat in eiusdem operis tractatu terto capítulo.xix. folio cetefimo feptuagefimo feptionecno i falubril libri nostri capitulo delapide: qui generatur i vessica pueri folio quinquagefimoseptimo plurima iccirco remedia continent. In

terea Rafis in libro de egritudinibus iuncturărum: notăbile cur dit capitulum delapide In vesticis puerozum. Item plinius In naturalis bistozie libri vigesimi: capitulo. xiij. iccirco merito audiatur Mdeu infantibus cum apio illitum imo ventri vrinas moruer. Idem sit sexcupede virge foramini viuo îposito. Aqua frăzgens lapidem in renibus vel vestica. Recipe succi saxisrage lo ij. Maillefoli: succi petrosilij aŭ lo. j. aceti albi puri sacti ex optimo vino tertiŭ unum videlicet oz. ix. omnia simul misce 7 per allambicum distilla 7 quod inde succi In vitro bene clauso ad vsuz ser ua: ex bac aqua da patienti ad bibendum mane Ieiuno stomaco proderit Insuper post cibi aliquantam digestionem dare in meridie vesperioz post merendină 7 ante cenam. Ad vrinandu recipe vernaculo inoz sermõe rapanellu: que tunde 7 succi extrabe que puero dabis ad bibendum 7 cito vrinabit.

De vrine fluru z stillicido caput rrvitij.

Icto de causis difficultatis atque de ipsa puerili éxine difficultate . successive dicendum nunc est de ipsi? flu ru : quocirca ante omnes Auicenam folio ducentelis mo 7 achatem fuum folio oucentefimo feragefimo fe rto atoz bagellardnm. In capítulo vigefimo de impotentia con tinendi vrinam 7 minetu in lecto folijs vigefimo fecundo 7 feque tiduco confulendos :necnor Bulielmum De faleceto capítulo centefimo quarto folijs quinquagelimo octavo 7 nono. Jacob? autem de dundis parauinus aggregator : puerorum distillationi a micrui in lecto contrariantia ab Auicena quidem plinio pre fertim fumpta: tractatu tertio capitulo becimonono folio centefi mo septuagesimooctano méorat notabiliter. Apreterea belitro pij folia maioris: 98 Syriafim vocar: balbutientibus feu puerif imo eoz vistillationibus illita medentur. In ipotentia retinendi prină. Recipe ciperi. 63. ij. nigelle finapis cardamomi nasturni. añ.o3.i.pulueri3ada:pulueri3ent: 2 cu oleo omphacino distêde retur: 7 p219 q3 cubatu Iter boc liquoze ille sozbeat: cui op9 fue

rit: 7 deide mane stomaco icimo. Ad ide Recipe par sanguinis braconis: 7 subtiliter puluerizată în vino: vel alio que mallueriz liquoze sacte creepto bibat puellus.

De bernia actestiu tumefactione caput. rrr.

lie lucrgimi cerc albe a rubce colopbonic

Erniae: seu crepaturae puerozum causas bagellar b dus indicat in capítulo vigefimoprimo, de ruptura: feu bernia folio trigesimotertio voi successive Juxta fententias Dioscoridis: Anicenae: Serapionis: Et Balienieremedia memorat plaz ad capitulum pltimum de pruv ritu. Item in libri salubris nostri capitulo de bernia folio serto/ decimo:necno trigefimofexto: quinquagefimotertio: atquin li bri de egritudinibus iuncturarum rafis capitulo de crepatura puerozum: 7 in Metri de argellata libri folio. Adidem recipe fabas ercoziaras :actritas: 2 i vino albo austero calido co fectas emplatrum buiufmodi voi opus fuerit superpone mută do bis in die Et super ferat sublicagulum adbocaptum p dies pr. Rurlus rutae folia tria calefacta Et emplastata atos sepius in termino. quindecim vel sexdecim dierum proderunt iterata. Item radices berbae magnae quae nascitur in locis palustribus Er baber folia instar enfis longa lata: 7 acuminata cotusae inuat emplastarae. Amplius fi intestina. vz. descenderent in testiculos Recipe porzorum femina: 7 ea coque in seuo ircino: quod cum Dictis seminibus sufficienter mixtum tepidum: 7 super emplasta tum inuat. Item lepozinum stercus cum melle mixium inuat em platfarum. Ad idem caprae caput coctum cum pelle :7 comestu aceius ius epotum iuuat. Emplastrum in rupturam. Recipe fi cuum: Aloes: Adalticis: boli. arme. coloquintidae litergiri. añ. 63. p. Amói: visci quercini añ. 63. p. ptriusquaristologie: mirrae: thuris:terbétine:galle.ro.gumi.ara. Radicis cosolide maiozis bdelii: Sarcocolle.an. 63.11. becave cuuentrefimul mirta Junat Eplaftara. Rurfus eplaftru i ruptura pueri: qo fieri gde oz i pzi mis.pzi?m fiat balneatio diligeter 7 bracale: 7 rupture suppone on? addat them are ideliter giring bu monear ne get adhereat

terbentinam cum pauco sarcocolle téperate ? liges bracale stri cte ne cadat éplastri, iaceatos patiés supin voga ad vies rij. vel plures si oportueriteius vieta sit tenuis liquida 7 digestibilis 7 In omni ipfius cibo ponatur galla 7 maior confolida 7 fucco ra dicis brusci a custodiatur ab ira iRursus emplastrum pro crepa tis. Recipe picis naualis litergirij cere albe 7 rubee colopbonie armoniaci galbai an. 63. p. visci grcini zih mirre tburif an. 63. iiii. boli arméi nucu cupsti añ. 63. j. gallaz 63. j. terbêtine i aceto lo te 63. j. láguis buani 63. iiij. acatie láguis oracois mumican. 63 iiij. Ité éplus. In ruptura. Recipe picle naual picie grece cere albe a nälis õz. iiij. galbāi ar oatici oppopon ferapini bdelij oiuz an. 63.11. mafticis olibani farcocolle pernicis fanguinis oraconis munie bozacis calami armotatici: lapidis calaminaris aspalti bo li arméij litergirij fumach nucis cupzesti gumi edere aloe epatici mandragoze aristologie longe. z.ro. terbentine confolide maio ris 7 minoris omnium añ. 63. j. A qua ad crepatos. Recipe con folide maioris a minoris: caude equine: Radicum brusci radicu cressonij cucurbite berbe z radicis filipendule an : que distillent ad allambicum Item in rumpturam fine crepatos 7 carnes co2 supras ac Incifas 7 oibus mirabiliter quenit crepaturis :adco prinfra semprem dies sanum 7 allacrem bominem Reddar: Lai us deo. Recipe picis naualis 63.iij.: litergirij cere albe z rubee colopbonie armoniaci serapini bdelij masticis celamine an. 63. ij. visci quercini oz i j. terbentine oz. ij. vermi verrestium oz. iii. galle 63.1. Radicis confolide maioris 7 minoris lapidis emarbi this gipfi boli armenij mirre olibai gristologie longe z.ro.an.oz ij cruozis bominis receter floborbomati lb j. Sanguinis dzaco nis mumie aloes cabalini oz.vi.cofice fic. pelle ariennaz recente fine pillis frustatim 7 minutim Incifaz bene coque:adeo vi tota liquefiat 7 aquam liquefactionis eius pone in olla in qua bdiciu coque medicamen: Et primum viscum pone: in elliratura pellis a ad terriam partem iam de coctum paululum moueatur De in de iter vallati liquefiant cera alba r rubea r pir In alians patella ligfacta collent et ponant indicta elligatura et postmultă pecocti one addat tbetina ve ide litergiriu z bii moueat ne ad adbereat Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

cacabo. Deinde addantur colopbonia:masti ::mirra:7 olibanii Deinde ab igne bepongrur: a tin flet fuper lentos carbones: q ponantur res gumole.vz.galbanum:armoniacu: cera: z galla: Mostea iterum superignéreponatur: 2 addantur vermes bene triti. Deinde gipsum. Mostea bolum: veinde ab igne nez mo ueatur:7 tunc bumano cruozem impone:7 cum spatula misceat 7 bene moueat:ne coagulemr:7 est factuz. Lerotu pro crepatis falutifez cotinetur in libri pergulenfis dica centefima trigefima septima. In altera facie.

De pruritu 7 intertrigine. caput.xxxi.

Ruritus: 7 intertrigo: 13 ex causis fiant qual diversis p vtrug tamé vocabulu excoriatione figmficat. Sz al tera ex cofricacióe: altera fit ex sudoze. In viraga aut remedia vocet Bagellardus i fui libelli capitulo.xx if. De pruriturant pustullistant excoriatione accidentibus in co ris: 7 cruribus 7 in toto corpore carta penultima 7 fequenti at 93 Rafis in capitulo de pruzitu: 7 vulnerib? in coris: 7 acumine vri ne: 7 Minius in libri bistoriae naturalis vigesimisecudi calce ca pituli vigefimiprimi folio oucentefimo trigefimoquinto. Pore terea in falubris libelli nostri capitulo de pruritu: a vulneribus i coris exacumine prine iccirco scalicet remedia continentur pluri ma notabilia. Jacobne interea de dundis Matauimus aggrega toz in sui de aggregatione operis folio ercoziationi Et in tertrigini itinerantium ex confricatioe vel equitatione cotrariani tia memorat notabiliter eodega folio excoriatioi cotrariantia mer mozar apter scalpturam. Advuritui aut cotrariatia memozat for Ego mulie paligs vidi farina infanti fubaffellis Et co ris superponere aliquas lignoz cariem prius scilicet leniter 7 be ne terfis cu ficcis panicellis acuminatioibus.

De corporis colunis.caput.xxxij.

Rura sunt corporis columae voluntatis duces Zimi dozuz arma vtilia scilicet bellis auxilia. Si dextra ne gat Eruribus core sunt ac epistilia pedes ypostilia.

Apuello alij sunt q an ambulat a loquatur alij q loquutur pri usa ambulent vij qdem sunt debiliores. Domo primu quadru pes ambulat postea tripes deide bipes v si diu vicerit denuo tri pes denum quadrupes nintur ambulare.

Ande versus.

In terris animal. Dic vbi repperiam. Sed de buinsmodi gressibus nunc nequa get disseredum. In fantem aut cum primu firmari coeperit manibus pedelter align cum arrifu 2 plaufu substenterur. Postea cum se magis magis oz stabilierit In pulpirolocetur Ita pt se sius manibus digitu ligs possit tenere. Eum aut iam sirmatur opoztet eum a tergo in faciem ducere Et pt pedes ad anterius moueat quah ambulans cum pedibus stimulare. Deinde alicuius scani capini est adberen dus ad altex aut est cibi vel rei qua cupiat aligd ponedu Et fi fic iam se bene firmauerit est dimittendus vt suapte ad cibu seu ludi crum quodpia accedar. Zadem ad curriculum rotaz trium seu ad rotatu pulpitum est apponedus vel imponedus z vt se teneat admonêdus at 93 p aliquot vices ne cadat tenêdus. Mostea cuz iam casus paz vel nibil timebif Solus ve suapre ear se ad curri lum scilicer tenés vel victú pulpitum est vimitiédus. Interea que iccirco memorat Jacobus de dúdis aggregator pueros scilicet citius ambulare faciétia. In sui de aggregatione operis tractatu ferto folio ducetefimo quadragefimognto experienae velim va dimonio comprobada Et befunt observatiões quibus ambulatio celleratur.

De reliquis vniuerfalibus observantia? regimine circa corpus ? afam discipuli iam bonis ominibus ac discipulae caput tri gesimutertium? vliimu est.

Iseret a falubri adeo erga liberos regimine paretum n z nutricu vulgus aberrare vt ex sere adulta aetate mo tiua ad imota terribilem puerox multitudo commi-

gret operepretium mibi nauandum velim vt eorum que noceant comuniter non int ellecta: prins beinde que auxilientur boctrina ppagata cautiozes fiant parêtes Et nutrices: perindega superifities sint qui eox memoriam a nomina consanguinitatis comer tio diutissime qu' pru ne fiat quasi tempus repugnare no potest feruet incorrupta. Sciendum itags primum est. o cum liberi in cipiunt Et adbuc lactent : vinuz nifi penitus ablactati fuerint eis nullo pacto debet exhiberi. Ilam vinum in stomaco maxime no cer cum lacte mixtum balbutientibus qui cum inferius presentis labium oze includunt Et lambunt. Signum est nonnullius nifi fit nutrix peauta finistri proxime futuri quare cum boc fignum accidit diligenter a parentibus Et nutricibus debent custodiri Et quid fibi velit fignum illud excogitari. In estate non fiat abla ctatio: cum autem ratione qualitatis temporis seu ratione aeta tis vel forfam alterius rei causa erit opus ablactare ministranda discipulis est caro pectoris pulli: teneri galinacei seu perdicis be ne cocte: quá poste appetere coeperit. Al Janimaru eis suctio paulatim est minuenda a presertim per noctem suggere non per mittantur. Loeterum fi maxime repugnauerint : Alammarum oza abfintbio liniantur: cuius amaritudine gustata: minus atos minus in dies appetent suctionem. Anicena naturale ablactant di inquit tempus est ouozum annozum. Abzeterea de puerorus regimine in dieta: 7 mozibus notabiliter Idem scripfit Auiv cena: quippe que valde parentes invabit non ignozare. Rurfus Infentertia primi libri notabile Idem auctor cudit capitulum de egritudinibus: que infantibus accidunt: 7 lequens de regimi ne infantium: qui mutantur ad aetatem pueritie. Bulielmus pla centinus de Salecero in eius operis: quod de fumma confere uationis: 7 curationis appellatur primo libro. capitulum primit cudit De conservatione sanitatis a die conceptionis plas ad vlrimum vitae senii folio secundo. Rursus Idem auctor alter rum librum totum scripfit de febribus: quo pro omnium gene rum febrium cura ouco recurrendum. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

Rafis In quarto Dueri inquit medicandi non funt fout ven tris solutione z coetera. De febribus autem auicena operam by stantissimam nauat insui operis folijs tricentesimo quarto a prie fequento Jacobu De dudis parauin aggregatori sui d'aggre gatióe opis tractatu .v. folio oucetelimo trigelimo terrio egritui dinib pueroz cotrariátia memorat notabiliter Rurfus ide au ctor: Infatib? pferétia memorat tractatu fexto: folio oucétefimo quadragefimo quito: Sciedu interea est nucis cortice: butiro im plere a sup puelli übilicü locare a institis vincire multi esse causa Juuamenti:presertim fi intestinis Infans affligitur nocumétis TIn puellozum febres. Recipe vermes terestes circa viginti: vnum rute mani pulum : que purgata ? mundata at q3 minutim i cifa ipfa ruta: bulliant aliquantulum In oleo comuni: erquo cuz febris frig? patiet puellus: Ange filu dorfi acollo vica ad clune ad ignem scilicet cum manu de orsum bene fricando a nunos sur fum per plures vices. Item extaxonis adipe vngantur febricis tantes a sanabuntur. In idem : oculus cristi ad collum latus . iu/ uat. In febrem puellozum tertianam . Recipe masticem ciminū armoniacum añ: que bene trita fimul incorporentur z cum albumine oui misceantur a super tempoza a bzachia ad cubita vsque emplastentur. Incozumdem quottidianam. Recipe lini semen et lupinozum farinam z abfintbium : que in vino billiant z super sto macum emplastentur ter vel quater tepida Infantis autem febri citantis frons: vngenda est lacte mulieris: vitis folio super por firo a Alligato In febrilem frim extinguendam. Recipe rofma rini flores Quos fac In aqua bullire In qua pone zucarum puluerizatum 7 vinum pomozum grannarozum 7 pastinacas in aqua fac bullire Quam veinde aqua febricitanti ministrabis ad bibendum sitis et p inde abigetur Si infantem egrotatio aggre diatur Luius qualitas ignozetur. Lozticem butyro Imple at supra dictu est Bre scribe bunc psalmu videlicet. Dilexi equonia exaudiet me De? ploz ad cultodi oes famulof a cerera a fuffimi ga cum musco a ligno aloes a liga ad braching liberi bertz simas finistz fi femia.in idem Scribe buc pfalmum.pz. Beati inmacu lati in pia a suffimiga cuz mastice a liga similiter cu credulitate ad Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



buntur. Quocirca baud incongrue dirit Lorus animae sedem esse in sanguine no secudum essentiam quidem sed secundu ope rationem Et inclinationes affectuum eius. Spiritus enis qui ve bicula funt virtutu eius ex fanguinis generantur bumoze nec po test este q 'vebaus non in multis seguatur moius sui vebacis appe que Sicapertius innuit Albertus alemanus dicens. As pectus quidem est attendendus. ADellacolicos enim tristes Et graves dicimus: acterribiles imagines babentes: in iis betineri ppter sanguinis mellacolici granitate: 7 frigiditatem: ac boz rozem. vnde imagines receptae efficiuntur bozzibiles. Sangui neum aut ppter sanguinis subtilitatem: 7 claritaté ac téperatam caliditatez box opposita videmus sentire. Lollericu vero iniras facile mobile a feruoze: a in ijs igneas formas videri appter fan guinis sui feruozé: 2 leuitatem ppter qo zipsas passiones diffi nimus ex sanguine q dicitur sedes animae: dicentes 208 ira éac cenho sanguinis circa coz. Eum igitur mebzox figura: z babitu do generentur ex sanguine: 7 nutriantur: consequés est: p ex ipa babitudine mébroz aliqualiter cognoscantur inclinationes pasfionum:buiufmodi autem cognitio:fiue scientia phisionoia a phi losophis appellatur: quippe que mozibus bominu: non necessiv tatem. Sed inclinationem imponit: quam tamé quilibet. Libe ro mediante arbitrio potest enitare. Ibbisionomiam Iblinius. 13. friuolam: 7 vanam putauerit nibilominus ego cum Aristote le:atg pluribus alijs viris ampliffimis adeo i causa esfe diffinio pt neminem ad liberales artes: philosophiam presertim idoncus censeam nifi effigiei liberalia pariter liniamenta genefis: 2 primi precipui naturales affectus commendauerint. Mempetam excellentem genium exigit disciplinarum Regina philosophia: de pera loquozzyt nifi omnimodo aetatis motiue iudicio acriter qui dem examinaro acutiflime os discusso: neminem ad celestem obilosophiam velim elligeudum. Bone Deus: 3 future suerant li berales artes comodiores: 7 perínde bominum vita beation: ni hab alienigenis ingenijs opprimeretur. Minc vr puto est o 180 manozum Imperator licinius litteras virus ac pestem publicas Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

appellabat: quippe Elaudium: 2 Merone romanos quogs pri cipes fuisse accepimus litteratos: quozum tamen prior vecor diae nobilis fuit:alter crudelitate args omni scelerum genere con raminatus. Wincelt of Mato bominem mansuetum animales fe dicebat pozzo fi cum natura foelici rectam quoq3 disciplinam fuerit affecutus In divinissimum:mansvetissimumg animal so let enadere. Sin vero non fatis:aut non bene fuerit educatus fe rocissimum omnium: que in terris nascuntur animal redditur. Quamobrem precipiebat diligenter Mato non debere legum latorem Summopere necessariam pueritiae educationem post ponere. Sed operam dare in primis Si rem banc diligenter eft curaturus vi oium ciuium ad officia quega: optimus vir elliga tur: elligantur qui o maxime pro viribus educandis pueris preponantur. Lum autem aetatis motivae per phisionomiam inclinationem coniectari volueris. Ante omnia confiderandum elt. Si mas est de quo iudicium requiris: aut femina. Si mas est pt Albertus quidem alemanus profitetur naturaliter vebemen tis est impetus facilis odii liberalis apertus qui non facile beber tatur vel circunuenitur realiqua vel ingenio studiosus obnixus magnanimus strenuus reliqua buiusmodi videmus conueniv re viris. Feminise eontra Al Sifericordes timidas facile ceden des passionibus Laboris impatientes auaras subdolas Et mu tabiles. Dextra Et finistra deinde est attendenda. In seminis namos vertra minos a maios est pars finistra taz in manibus of in pedibus. In mare autem vi plurimuz contraria omnia. Alsa ior pars dertra Aldinor vero finistra. Signis igitur mas proprietatem in boc feminae fortitus fuerit ant femina proprietates maris certe fignuz est: qui iactator est a mendar Sicut ipse partes mendosum'fibi sexum assumpserunt Et fic babemus primam ? generalem imfpectione. Ande fiquis succedere ad specialem vo luerit. Iccirco ipm cosulat in ope de aialibns Albertu alemanu Ariftotele quogs Rafifracicu afculefem. ADichaele fcotu at/ 03 inope de boie Baleoti: q phisionomie gde rez a priscis nepe Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

auctoribus dictă fic admiferur :vt eam videant aliqua in pte pre stantiore reddidisse. Interea notandu est: Illi qui per phisiono miaz Judicare poluerit vt nó vnaz tantú fignozú itentionê. Sz inquanti valet ad ipsox aggeratione attendat: 2 si acciderit contrarietas:ipfox virtutes actestimonia metiatur: Deinde indicet secudu plura a sozioza: Quocirca sciedu e faciei a pcipue oculo rum fignificationem omnibus alijs in fortitudine a firmitate pres stare. ppterca no nullis oculorum que ad rem nostram pertinét fignificationib9 declaratis reliqua ommitemus Deuli magni fi gnificant inertia ? stultitia cu malitia. oculi foris prominentes in verecundiam fignificant a loquacitatem ac stoliditatem. In pro fundo vero politicalliditatem ac deceptione Dculi magni actre muli pigritiam et libidinem fignificant. oculi vero parui tremuli a varij libidinë a iracundiam fignificat Dculi furfuz tendentes: vr bouñ 7 qui cu boc etiaz videntur rubei :bominem pessimu sto lidum stultum et ebetosinm significant.capear i oculis similes mo do ne boc propter multu forsam accidat coitum :stoliditatem :va caruz quoqu fimiles amentia fignificate oculi quotă intuitus mu lierifintuitui fimilatur:luxuriā pretendūt z inuerecundiā:quādo auté fimiles sunt intuitui pueri totags sacies 7 oculi: quafi ridere videantur letitia fignificant a longeultaté .pupille multu nigre ti midum 7 bebete bomine fignificat Quoruz palpebre cu magna frequentia cotinuo claudunt a aperiunt timidu a maniaticum ee vel futuru bomine fignificant. Sut qui dicant ve maxime fignifi cantibus esse: chieromantiam quá z si plinius floccipendat tamé eam Albertus pro phie quide monarchia magnus appellatus mínime parum probas in generalibus fignis ponit Ego aut no tam que Albertus iple probat negs que plinis spernit que rei ve ritatem sequoz: fretus naturalium precipue Porincipe Aristote le Theophrasto Auicena Meleno Juliano philemone Rafi at galijs tu priscistu neotericis viris amplissimis qui chieroma. tiam olim exitu probante penficulate accutiffime qua funt profeffi z quonia tempozu ne bominu vicam iniuria Aideo nullu iccirco extare pter libri que de chieromatia DID agister erbard? rat dolt bejaugusta viligenter ipzessit Ioutauino soze abze. Si que artis Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d



vero sententiarum magnitudine i gravitate, porto plitius. Idez orationi quod numis convenire dicebat qui eo funt prestatiores quo in minozi materia plus valozis ac pretij complectantur Sic optimus genus orationis videtur Quo paucis multa funt graui ter fapienter acute of fignificata Miclycurgi memini inflitutionis qui cu otiofi effent instituit At ex pueris alius caneret alius que stionem aliquam accurata succintaga responsione indigentem ro garetur at quis fit optimus iter ciues vel quena fit bui? rei actio qua quidem ex re coluefiebant statim abinitio a bonesta indicare 7 de cinibus viligenter inquirere ac le le pos fore saragere Si quis aut que fitus qui na effet bonus ciuis autem qui minus pro batus: befisset respondendo Animifignuz esse arbitrabat. opoz tebat enim responsione breuem este a cellerem ca a de monstrati one concludente 3 qua ob rem qui minus rite vel negligenti? ref pondiffet Mectebatur Docebat etiam pueros ea vii ozatione que grauitates baberet iocunditati admixtă ac sententie plurimu breui fermone coplectetur: diligenter quanimaduertebat Si pu er laudis affectu z verecundie passione tangeretur quippe preci pue in virtute de inde in omni voluptat u genere adolescentulos alter alterum superare Sparthana ciuitas turpe nequaquam exi stimabat Mueros enim ab incuntibus statum annis Aliquo stimulo ad gloziam duci volebat ar ita z vituperatos boloz ages a laudes ad maiora proueberet Quem vero becipfa non tange bant aut promouebant pt ab bonoze alienum 2 ad virtutem ome nino fecordem afpernabatur Dptimum fane est in puero fignus o sedulo satagat aliquid agere vnde gloriam fibi putet emanare babet enim boc optimum femper in fe generofus animus go con cuatur ad bonesta atoz negs spernendus est Dui verecundie sta tim ruboze suffunditur conside iquit philosophus Filibicest vir tus color.

Dieromantia antem est scientia Qua curiosiozes na ture indagatozes experientie quippe: que reru est ma gistra: vadimonio philosophi olim mozes hominum sunt coniectati Iccirco videre pzimu3 opoztet man?

is continued in the state of th antitate de ide alitate prerea fostatia a roez na buiusmoi magna notitie partem coferunt accidentia Sciendum tamen est o ma, nus magnitudo Interdum accidit ex magno labore Ideo qui multum laborant manus vi plurimum babent grades Interdu vero accidit ex natura ex offic scilicet nervoziga magnitudine et talis fine mulier fine vir naturaliter strenuus est Interduz accidit ex carnis groffine. Tunctales lasciui sunt gulofi zebriofiac naturaliter viles Si quis aut babet manus groffas 7 digitos cir ca vinguiverremitates acutos Talis est cupidus a fallar Sigs pero digitos baber in extremitate latos Zalis fidelis est a bonuf forius Si quis baber manus tabulam latam graciles que logos por digitos Talis est vel esse porest egregius artiser In opere manu ali Moreferrim idoneus effet ad cuarizandum a organizandum ref Si quis babet tabulaz manus paruaz a crossos digitos talifido ione neus esser ad formose scribédis ver apostematis morbi discrimé rimi iminet : Si gs bet manus : no nimis magnas neg nimis paruaf ipu Si suo corpori pportionatas Talis aprus est moibus suis op precional dispersion di dispersion dispersion dispersion dispersion dispersion dispersio ibus Si gs bet paruas man? muliebris est in factis suis zelt in affectibus infatiabilis rodiosus núcoiligit núcodir: qua, ppter Intalibus no est condendu. Siqua mulier babet man9 viriles babere eam aiunt diafragma fractuz 7 locuz intumescentez : que cum viro copulata : faciliter potest cocipere . sed parto frustrabit Si quis babet manus crossas a pingues: Lalis est bebes inger nio. Al Julier autem babens tales manus :in appetinbus valde & THO UT affectuofa. Si quis baber manus graciles :talis est agilis in suis fignu3 operibus 7 mulieres aliquas: 13 vna precipue viligit vebemêter nanare Et dealijs paucis quidem ad quas animum applicauit exceptis e con Marum curar. Signis innicem digitos babet non bene con e Ata jungentes talis verbosus est a mendosus a suis operibus dis tvir cordat Signis vir vel mulier non lineatas manus babet: talis eft naturaliter offpositus addinendum sicut bestia nisi forsam de lete Linee fuerini proprer laborem. Ideo de agricolis vel alijs labo 5113 riofis bomimbus: Lauendum indicium est ex bac arte proferre 1119 In manu suttres linee pricipales .vz. linea subidica q incipitab 1111 indice a in auriculare timinat secuda e subpolica a bec est inradice PI

montis policis: tertia est linea media inter isfas onas Duádo an tem iste linee parti videntur . Sigmim est future nifi precaneatur epilepfie:linea fub indica:quando inter indicem 7 medium termi natur : talis mortiest obnorius repentine . Si vero eam aliqua intersecat linea per pendiculariter talis dispositus est vi apostea. te moziantur . Si linea subindica Incipit cu media : Signu sant tatis est a costantie Sieadem linea fuerit recta fine curuitare:tale fignificat esse veridică si vero est interrupta talis fallax arguitur Si per eadem lineam extendantur plures parue linee. Zalis eft providus a cautellosus Si parue cruces suerint inter eade a me diam linea Zalis babebit magnos bonozes zibonoze mozierur Si linea vite de qua insuperioribus differuim in fine fuerit bif furcata talis ouo vite genera fortictur celibem scilicet 7 matrimo> nialem De linea aut vite dubium quod inter auctores invenitur Albertus aleman foluit In operis de animalibus folio previij. Si linea subpolica fuerit cotunua fine intersectionc. Talis impropria patria morieux Si vero difiuncta cotrariu fignificabit Si parue inde linee videatur emanare Talis transibit mare a vix vel nug reuertetur Si aute in extremitate subpolicis suerint parue linee fe interfecantes in qbofint oue quali ftelle. Talis erit glorio sus secunduz statum in quo est Stinsuperiori partemanus sub indice Appareat quafi ftella: Religionis vel phitatis est teltimo nium Stinter police ? subpolică fint multe linee quafi per pendiculariter tendentes versins subpolică Talis erit dines Siibi fuerint multe parue cruces : no perpendiculariter Iste multa pa tietur pro divitijs Et prox erit cupidus alienaruz Sur preterea plurimi qui lineă magnam qurată babet incipiente quali a restricra 2 se per mediam manus longindiné extendetes usas ad mes dium digitu a tales funt comunes amici vulia cofulentes cogita bundi pufilanimes inforiabiles paucozū verbozū z fimulatozes ginagrienbura ac edificijs velectabunt pinde beclinea agbuf da vocatur saturnina Si circa motura policis sit linea ad modus recte pposita ex mitis lineis a plures ibi appareat quasi senestre talis divirias obtinebit. Moler babet duas in iuncturas Sili nea iuncture policis que est iurta manu Fuerit ptinua Talis eris Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



liter reudit ad victi vigiti partes Tales funt sapientes fideles bo ni a mozigerati Et fi dicte linee fuerint apparêtes Dignitate ap, lationem fignificant. Debuufmodi manus fitu Moc peculiari terbonum dicitur o fi ibi fuerit o vel scutum ij sunt nobiles sa pientes a circumspecti In omnibus alti animi clari Intellectus atq3 scientiarum interpretes Si di dicerint pninersarum preser. tim artium rararu z reconditarum Er funt valdeamabiles . 53 non econuerfo Quía propter inuidiam nullos babebunt fideles amicos D Inuidia nemica de virtute Ebe a bei principij voleni tier contrasti Mer qual sentier chusi tacita intrasti . Metrarcha conqueritur In vltima autem innentute babebunt fummum ac nobilem statu Erunt Regib? 2 principibus noti appe vi? ét abdita latere non poteit. Ab infantia viga ad inuentutem vitima erunt egeni de inde ditabuntur Si autem talis o vel sentum fue rit in monte medij ij erunt in tota vita sua divites 7 a mulieribus dilecti propter quas interdum damnu substinebunt cruntq ani mo perspicaces a plurimarum artium inventores ideo a princi pibus erunt dilecti Qui antem funt nature mercurij Sibabe ant lineas non apertas. Sed obscuras in auriculari. Tales sunt leues bomines fures tediofi in puri Inordinati mendaces expo liatores: Infidiatores: Iniusti scelerati Ad maleficia prompti qui licet puniti pluries fuernt. Deindeg dimiffiad iterum par tranda scelera reuertuntur: at que corum audacia: moerito temeritas porest appellari. Si autem fint predictae lineae pulcbre:7 cla re:tales elloquentes sunt Et sermocinatores Ingeniosi profun dozum archanozum contemplatozes. Walde secreti. Lum auté in manu appareant varia figna Et exinde varia fignificantia tunc indicandum est. Furta plura a fortiora: quia illa prevalent pau cioribus Et minoribus. Si quatuoz digitorum In cuinflibet media iunctura fuerit vna tantum linea Et in duabus alije iun, cturis duae fuerint. Zali discrimen iminet vnum oculum ammit, tendi. Siquis baber manus valde rubeas nifi propter folez fic fint vel aliam accidentalem causam fine Al Julier fine Wir. Alle fanguineus eft. Si lineae In manibus rubeae fuerinez manus non E: fi fuerint lineae late. Talis est luxuriofus Et boc fignum non fallit atos est ad cognoscendam virginitate certissimu mari me fi cum boc nafi pillula dinisa digito subdita dignoscatur. Ita/ 93 fi lineas bomo adbuc in in 93 Juuenis babeat manuum graci les Et non latas vel rubeas. Talis tam vir og mulier est adbuc virgo. Sciedum insuper est op quiliber digitus subiectus est suo planetae. Digitus medius Saturno Inder Joui anularis vel cordial Soli, Auricularis Mercurio poler Aeneri. Ande illi Saturnini iudicantur qui plura Et patentioza figna babent in monte medii presertim tendenna vel potissimi tangentia iunctu ram manuti contiguaz medio vigito. Sicqziurta suos planetas ve digitis reliquis est indicandum. Siquis autem pariformiter babeat plura figna Intriangulo man9 est nature martis 1 qui in manus pinguitudine plura fimiliter figna babuerit est naturae lune. Quae aut fint ex Saturni natura affectiones que ger 30 uis Et reliquozum planetarum per superioza claruz admodum fuit. Digitorum nomina sunt poler qureliquis quidem crossitie polleat Et fortitudine inder ab indicando. ADedius quia in me dio digitori fit Annularis fine cordialif per corde anathomiae ightive digitus ille proceder videat. Mincest quanulo quan vin culo ad fidei sponsionem circundatur. Auricularis of auribus magis qui reliqui inservire videatur sunt nominati. Judicia aute que per litterarum in manibus figuras ellici possunt quoniam in predicto de chieromantia libello exquifitissime sunt enucleata su peruacaneŭ duri recensere. Qui sunt er natura lunae. Si babet in mesa manus boc signu bene claz.vz. . Tales in prima aeta te sunt egeni In secunda vivites. Deinde ad inopiam. venuo ad opes revertentur Et fic fi din vixerint status per plures eis vi ces mutabutur ficut lunae crescenti. vz.ac decrescenti. Si valde ad restrictam in monte manus sit queda linea ascendens a Radi ce brachij Significat bominez non babere fideles amicos. 13. fit ipfe fidelis bumilis Sapiens Et mozigeratus. Ideo nequagi ijs pfidat quos fibi amicof putat. Sz p fe ipz negotiet Bif a alijf supi of a nobis fieri pomit breui fignis explicaris. Scila buiuf moi fren piecturis liberales omi pueros a mecaicis legregem? necnris q pitantissime funt patiamur artib9 mecanicis idoneos p iiii

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Magl. A.5.55

os ma ac ét má nei us ani nei ca ericha nei funte funte nuite nuit

unc

au

un nit fice





Quintilianus. Aeg enim mibi illud faltem placer: quod fieri in plurimis video: vi litteraru noia: 7 cutertu priuloz formas par uuli discat. Dbstaragnitioni earum no intenderibus mor animu ad iplos ductus dum antecedente memoriá fequutur: que caufa est precipientibus vi etiam cu faris affixisse eas pueris recto illo quo primu scribi solent cotertu vident Retroagant rursus qua ria pturbatióe pturber donec litteras q inftituütur facie nozit nó ordine: aproprer optime ficut bominu pariter a babit9: a nomia edocebütur. Sed go in litteris obelt Sillabis no nocebit. Mo excludo aut id quest notu Brritande ad adiscedum infantie gratia eburneas etia litteraz formas in lufum offerre vel fiquid alio quo magis illa actas gaudeat Inueniri potest qo tractare intue. ri:nomiare iocudum fit. Eu vero iam ductus fegni ceperit: non inurile crit eas tabellae: 3 optime insculpi: vt pillos velut sulcos ducatur ftillus. Quocirca tria Aristoreles pueris dicebatee ne ceffaria Ingeniu exercitatione: 2 disciplinam. Lycon aut Astia nactis filius traodéfis vir elloques: q educadis istituedisq pue ris marie Idoneus suit: Hiebat adiungi necessario pueris pu dozem z laudis studiu munusculifa Si alter altez indiscendo supanerint este alliciedos. Interdu vero prinaces modo nempe adbibito verberandos. Quocirca Cyrillus. Il Dulti ingt boies magnas are corporifoz inciderunt rumas ob pranoru parentus. inscipientia. Discant ergo invenes: Junentutis tempor: quod coeteris est pstantius: expetendis moribus se fulcire: ne vilibus caducifes: Junenilis animus informatus statum in canitie ne quear permutare: quod.n.nouae cartae scribitur: De facili non deletur: Discat a parentes fatur filios correctionib9: a verberv bus erudire.nec vitiox finant vepres:radices figere no faciliter enellendas:ne flendi: 7 núc: 7 i futuru eis fuccedat enent? 1002 ro sunt in litteraru ellemenis eriaz bene a natura Instituti: pt plu rimű: Reffugiusculi. Studioz liberaliű amaras radices: fruct? aut oulces effe afferebat Aristoteles: Atoprogatus quo pacto Discipuliegregie phicerent Siercelletiozes ait psequetes tar diores no attendant. Unu aligd sapies viuma vnu quidpia pola rum ellige. Frace viligenter parentes ante via: cui cara pignote Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

natos erudiendos tradant diligêterinquirant. Sunt eniz boies quox doctrină: Sicut mală vineam extirpandam Sic dediscen dam velim fi feiretur. Pibil peius ijs: Duintiliano quogs trade te:qui Maulum aligd vltra primas litteras pgreffi: falfam fibi scientiae persuasionem imbuerut. Ham z cedere pcipiendi pitis indignantur a velut iure quodam potestatis: quo fere boc bomi num genus intumescit imperiofi arga interim scenientes stultitia fuam pdocent :nec minus eozuz erroz nocet mozibus . Siqui dem leonides Alexandri pedagogus: qbufdaz eŭ vitijs unbuit que robustum quoca a maximu Regem. Ab illa istitutione pu erili sunt prosecuta. pretiosissimu est intelligere que que ne scire se quod nesciat: Semper que cupere : quodignozet: adiscere. naz ? fi multum prodeft scientia plus tamen imprudentia vel negligen ria obest. Zimotheum musicum Hiunt duplices ab Ijs quos alius instituisset solitum exigeremercedes: 3 fi rudes traderen tur. Mimiru glozianti cuidanzo multa didiciffet ait Ariftippuf Sicuti non ij g plurima comedut: ? exercetur: melius valent: 3 qui sumunt necessaria. Ita non g plurima: sed qui villia legunt: studiosi babendi sant: 2 eruditi Eruditio e inter pspera ozname tum Inter aduersa reffugius Elligatur itaq moribus Doctor eareaius: Sobrius: prudens: modeltus: afiduus: magifa In modicus: officiolus: atq vtraq litteratura conspicuus: Aldan 3 cae enim acoebiles funt fine grecis litteris: La inaeza g gopiam phiae genus probatifimum quidem mediterur. Houncenim bar benis: Illum stimulis egentem noscet philosophus: quippe qo maxime discipulis conducet:args pro cuinsq3 Ingeniorum na/ tura culturam proportionabilem philosophus adhibebit: Mor ro pars est : Teste palladio: prima prindentiae: ipsam cui preces pturus fis crimare personam. Mozo discentium Mamazinge nio moze Ablatonico moderari boctoz bebet verba boctrinae. pollicitationibulgs frequenter: Interdum nimis: nonnungs fla gris:ad liaru certaia discipulos icitare tepetiuos boztari. Zar dos exfibillare feros admóere fonoletos:ac defides stimulare. Delicata nãos luxuriolaos educatio igenia vel diuina deprauat Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d







fregnter legat: Caleriu Severinu Mieronymu Et pferti libru ad eustochiú z i Jouinianý atgz quoz oparoseű flozeredoleát. Sigde vi ide recte iquit Mieronymus. Wiros cosular illustrat elloquétia In nomen acternum effert. Al ilitaris gloria trium phos nouae gentis confecrat. Al ultaga alia funt quibus per fe clara virozum ingenia lucent. Al Juliebris, ppriae virtutis culmê pudlcitia est. Maec Lucreniam Bruto aequauit. Lornelia grac co: Maec portiam: alteri Bruto. Motior est marito suo Zana quil. Abulta Regu nomina iam abscondit antiquitas: Raro le culozum Longinquitas feminas bac decoratas virtute delere po test. Lara la vitate dopo lei mi pare. Tera bonesta che i bella do na fia. zc. ellegantiffime canu Metrarcha. T At equide bonoze illas prinari nequaçã indicaverim: que se legitime viro copulauerint. Siguidem bumanum defficeret ge nus defficience copula. Sed que multitudini se plititutam secerit Budicanda est omnino.

De allacritate a iocuditate In aetate motiua. Discentium sez cundi libri alterius tractatus sigillum.

Tta vtenduz est Micolao quoqu peroto comprobă te remissionibus vt nec odiu studiorum faciant negatae nec otij consuetudinem nuniae.

Omne tulit puctu: qui miscuit ville dulci.
Moratius modulatur. Mempe in puerorum lusibus vt ad litterarum concertationem: perinde fiant: In citantiores tăcă est che lis tendenda: Operepretium Remissiunculas quassas proestatis ratione tradere par est: quibus: modo ne longe: ab ingenui tate discedant: puelli aliquantulum recreentur. Adde & nulla est bominis actas: cui correctio magis Et venia fimul'conueni at: că morina. Siquidem omnium fere imprudentisima actas Morudetissimi e Rectoris arbitrio gubernada vel moderanda. Scilicet ne attonitione nimia stupescat: nega nimia Aenia ellanguescat. quippe neutrum siet: Si non vulgares remissiones. Sz. que ingenutatem quandam redoleant. Lum modis: vt eorum

peculiaris auctor ait ac temporibus bocuerimus Mincest quat croz mozalis aleas fuge: lude troco precepit. Ad sphericas pae rem politantes ampullas. Fiat ex pisco lixiuium a maluaruz suc co In quo diffoluatur sapo galicus vel comunis: Ijs omnibus attraméti modicum addatur Et fic liviuium ipfum dimittatur o naturalem diem quiescere sequenti autem. vz. sesto die super ser ratam altam speculam bambinus calamú tangat ab vno capite. seu extremitate In lixiuio: aliam autem ad os applicet Et inflet ampullae decident spherice magne que per aeré volitabut. Sed convenit ne interior necepterior fit ventus nimius qu nimis cito frangerentur. vt anulus in igne politus Salliens inde effugiat fac fieri vacuum Et imple mercurio. Illarum interea mibi mos placz ciuitatū g fertis flozeis oznāt īfantes gppe geosiā amozē glozie facit sentire quo ad ipsam i vies magis inflament qo mibi in pueris marie quoqu fignu placet ideo pt a biemistpe rofere cêtes babeant b est artificio. Rosas nodo patefactas recêtes oiu servabis. Si i arudine viridi state fira recludas ita ve firura coif patiaris reotpe ariidiné recidas quo recentes rosas babere vo lueris. Alig ola rudi coditas ac bene munitas sub viuo obruut ac fuat C Lu plinioz prerea bliderioz fit porissimu eras ifatilis plurima quoq3 in B figillo de ifanti polupratib ludicra buiuf mõi fozet scribeda. At stoicidas veoz quos me vanaturos puto tanos friuola scribente al ibi autem majora os infantilis aetas exigat disteruisse admodum videtur. Atq3 equidem fateoz mibi ipfibec scribens band satisfacio. Sed reddenda persone sunt: Moratio quoga admonente : couenientia Luiga. veruz qui a nu tricibus plura pro infantiu iocuditatibus adbiberi fierios foleat as oio deceat Scriptoze Ommitta. Opereprin in succedenb? ibecillibus feils min minufgs args, puebetis is aerarib, p eaz viig ronibus cu otiu facultafg dabutur A me reliqua minus minufos tenuía atos robusta pesus emittent, vigetimusferrus ni mirū Jam mibi z ppe septimus agitur anus peregrinati semp fluctibus nepe p mare p terras Et litibus agitato vnde studioz phidia oia mibi pefuisse vitae vitas qui victus adminicula magis veplorani Libror Loci têporis Korporis mêtis Denica copia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

comoditatem otiuz gete a vacuitatem quox fingula cum pluriv mu iacturae afferat Dum defunt git defficiendus Estunadu est vniversis. Loetez me que sola Diseros sover Spesalit mi bi bladitur Mescio quae leta pollicet. Ego vi cungs sese offerat Fortuna. Si secuida pallados Si aduersa Job egide munitus. virug vultu isidem oculis constans aspiciam. Mede Fortuna fibi bonú boc triftis védicat o amicos pádit leta cellat inimicos De bis autem bactenus atqq bic de infantia demū libello mod? esto. Ad pueritie iam sequeté prius primi nonullis erroribus emendatis ob ipressionis l'as scilicer ppera copositas causatis accedam? Maimi de ébryone. vz. emédarioes est legere nonul las. Eruditus reliquas noscet academico. In pria epistola vbi admonit legitur Admonit? est legedu In eade voi deiciat De ficiat é legédű In scoa epistola voi velitasti Aelitat? es é legédű In toti? opis tabula vbi flati in pncipio Antoni legit Antonii E.l. In eade voi merculiarif ODercurialis E.l. In eiufde fine voi tractat Tractat? E.l. In tertia epistola voi gnis Beneris E.l. In eadê clecmêtia politi ê pro clemêtia In eadê facin? pro facinozi In eade pinde pperide In esticon egim? plegim? in prime p fatiois pricipio oboria pro obnoria. in eode mellities, p mollities in eode suose psuos. in eode spetieme, pspecimen. In boratiais pterea viib, ppii politu e loco, ppi Rurius iferi, pinde, ppe rinde Meterea ea nubila, peas nubes. In pria inocatioe ergro tationu, p egrotationu Meterea quo m cocoedi, p que pofituz E.in altera gnäetur zimaflimillaz p generet z maffinislaz.i eade visputantur, poisputent: z valitudis pzovaletudis ist läguozes plagores Et medat, p medeat. preterea i plui fine legi latebis platebris.ite i senerinoz vluu fine ev përursuseu pue. në vili p virili 1 purperia p puerperia tté sui noie p suonoie 1 Pau lo iseri facit, p sect. ité successoris, p successoris legi. Peteres post alteră suocatione in capite vz. primi tractat? pimo extriseca pertrifeca Et Maulo iferi? er bocp er babitatioe. Meterea ante scoz caput vetez, p veterboin capite aut scooacti pro iacti Maulo iferi? ataib? pro atalib? in eade mebroz p mebrir in rode, plegato, plogato, i eodé téporata, prepara, i eodé seminarét Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

p seminarent. Ité in sequeti linea viui p vini Maulo iferius eu ad,ptu ad. Ite ante epicuri finam,ppe capitis fine vider,p videt Intertio capite, ppe fine in casium, p in cassius. in capite sexto. de matrice scilicet rectificada: 2 secudada naue, p none. Ité inferius vomini, p bomini. Itë ibidë comedadu, p comededu Maulo in ferigapfumit, p absumit Sequif 7, ppe vi In fine sexti capitis fi quépiá delectabút p fiscire quépiá delectabit. In epigramate se primi eapitis. Ingectioe p iniectione. In octano capite copiam pro quopia. In nono capite núcin decio, p necin decimo Mau lo iferius venere pro venere. In sequen carta capitis noni statiz in principio cuale, p caule Maulo iferio ppter mulieri, p ppter mulieris. Ité in sequen stati i pricipio sipi p sibi. Et in eodez ex bis pura, p plura. Er in eodé post bene digest à actermination beide seg 03'96 vehcit. v3. digerif nifi p calozé necessario. Et in eodé eépamétoz pro téperamétoz. In capite vndecio noceret p nosceret. In eode Maulo inferio itellectură pro itellecturus Et in eode celeré proceseba. In prio sigillo diminuino, poimi nutino. In code rece pro recte. Et in code ad tutore gnimo tor tozé.l.est. Et IDaulo inferio pédé, p pedé. Et in eodem iniquaz durm, p iniqui duri. Et in edde modificatione, p modificatioe. Et in eodé plequar, p. plequar. Et Maulo inferio oio, poio Et Paulo inferio sanguige, p sanguine. Er in eode equestima pro equissima. Et in eode observé, pobservét. Et in eode inerant p iferant. Et i eode iustia piustitia. Et in eode esse iustuz pestiu instü. In scoo tractatu förtis, p formatis. In eode soici, p stoici. Et in eode q subeat, p q subeat. Atq i eode volutate, p volu praté. In capite vudecio q fi emou p emortu ! Daulo iferi? cerue periture, p pariture. Ibide egre perienb, p parienb. Et filter in plurib locis. In eode viquadeo, p viqui. Atqui eo demirabiliti, p mirabiliter. Et, ppe fine Auicena, p Auicena ? ? creatura, p creatură. In capitis, xiij. stati principio vbi legif suŭ îfantê.l.ê filiû fuŭ. Asostremo in alteri? tractat figillo aia etse,p aialeffe. In eodé viem, p vniuerfale: 7 m eode, pfeffione. f. nostrá pro pfessióe scils nostra. Rursus i eode có lamate, p cóclamate. Et be füt preriti nonulle emedatioef de embryoe. Idrefentif vo Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.









